JUEGOS OLÍMPICOS PÁGINAS 34-38 Ayoub Ghadfa busca la final y Azahara Muñoz arranca su participación



## CATALUÑA PÁGINA 18 Illa ya es candidato a la investidura en un pleno que se prevé celebrar mañana

MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 | DIRECTOR JOSÉ RAMÓN MENDAZA | NÚMERO 9.131 AÑO XXVI | 2 EUROS | ■ PRENSA IBÉRICA

## Laopinion de málaga Amiversa

www.laopiniondemalaga.es

# Endesa desconecta cada semana de la red tres plantaciones de marihuana

La compañía detecta en el primer semestre 68 conexiones ilegales y alerta de «la magnitud de un problema creciente que amenaza la seguridad física de los vecinos y la calidad de suministro en zonas con alta concentración de fraude»

PÁGINA 12



MÁLAGA

El sector turístico alcanza los 100.000 empleados indefinidos

PÁGINA 3

**AYUNTAMIENTO** 

Multas por lavarse los pies en las fuentes

Las sanciones que se pueden imponer alcanzan los 750 €

PÁGINA 4



Colegio Plurilingüe MIT School www.mitschool.com | 952 020 281

- · Premio a la Excelencia Empresarial 2021
- · Primer Premio Europeo a la Innovación 2022
- · Mejor Colegio de Andalucia 2023
- · Mejor Colegio de Málaga 2024

El calentamiento global terminará con los paseos marítimos en los que caminamos sobre las aguas. Hay una lucha en la orilla entre el hombre y la mar, entre la mujer y el océano, una obstinación de ingenieros y arquitectos contra las mareas, un orgullo de alcaldes de costa por hormigonar las aguas y todas esas fuerzas se concretan en el paseo marítimo, pasarela verano de ola y escollera, espuma y baldosa, salitre y paella que marca el límite de la marea y el del mal gusto.

Como hijo del desarrollismo conservo de la infancia el prestigio de los paseos marítimos, anchos y enlosados, con vendedor de patatas fritas y carrito del helado. Los años no han conseguido renaturalizarme el pensamiento y en los días más oscuros del invierno añoro un paseo marítimo que nunca encuentro en verano cuando esquivo sillas de terraza y gentío, camareros y patinadores y tropiezo con gritos de niños, anuncios de megafonía y rugidos de motos de agua y de tierra. Sueño en invierno un paseo marítimo en verano en el que cae el sol en el horizonte de un gintonic ligero y perfumado.

El turismo ha impedido la desaparición del paseo y la renaturalización de la costa que reclaman los ecologistas desde barcos de guerrilla, fachadas oficiales,

## Paseo marítimo

El futuro está inspirado en el planeta de veraneo de los simios. Por eso se reconstruyen, año tras año, paseos marítimos inviables que sufren por San Agustín y mueren en mareas vivas





despachos, cabañas y chalés. A las corrientes económicas de aguas cálidas les dan igual las proyecciones y que en unos años lo que ahora son atractivas viviendas en primera línea de playa acabe siendo donde rompan a toda espuma los cachones. El futuro está inspirado en el planeta de veraneo de los simios.

#### También era infantil construir murallas de arena en la playa a la espera destructiva de la marea

Por eso se reconstruyen, año tras año, paseos marítimos inviables que sufren por San Agustín y mueren en mareas vivas. También era infantil construir murallas de arena en la playa a la espera destructiva de la marea porque ponerle muros al mar es ponerle puertas al campo, la ilusión de la domesticación de lo líquido por lo sólido, la identificación del mar con la canción del verano. ■

#### **EL CLICK DEL DÍA**



#### Minuto de silencio en Málaga por la última víctima de la violencia machista

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y otros ediles de la Corporación Municipal, mantuvo ayer un minuto de silencio en las escaleras del Ayuntamiento en memoria de la última víctima de la violencia machista: una mujer de 74 años asesinada presuntamente por su marido el pasado 2 de agosto en la provincia de La Coruña. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 28 en 2024 y a 1.272 desde 2003. El número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 21 en 2024 y a 454 desde 2013. ■

#### DARDOS DE PAPEL

El Partido Animalista ha

presentado sendas denuncias en la última semana por presunto maltrato animal después de que en los últimos días se hayan viralizado sendos vídeos en las redes sociales en los que se podía ver cómo varios burros que prestan este servicio se desplomaban el suelo como consecuencia de las altas temperaturas y las condiciones de trabajo. La alcaldesa de Mijas dictó ayer un bando municipal a través del cual, a partir de ahora, se prohíbe la prestación de este servicio cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decrete avisos de color naranja o rojo, como consecuencia de las altas temperaturas. Asimismo, la alcaldesa dictamina que el servicio dejará de prestarse entre las dos y las seis de la tarde cuando la Aemet decrete avisos como consecuencia de la previsión de altas temperaturas. En los últimos años se ha ido mejorando las condiciones de trabajo de estos animales. Que siga así.

#### La Opinión ....

#### LA OPINIÓN DE MÁLAGA, S.L.U. MÁLAGA 2024.

Director: José Ramón Mendaza. Redactores Jefe: José María de Loma y Virginia Guzmán. Jefes de Sección: Emilio Fernández (Deportes), Victor A. Gómez (Cultura) y Miguel Ferrary (Local). Gerente: Raúl Rico Lavado Director comercial: Luis Villatoro

#### REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN y PUBLICIDAD

Domicilio social: Calle Salvago, 3. 3º Málaga. Centralita: 952 126 200. Fax de redacción: 952 635 683. Fax de publicidad: 952 635 683. Correo: redaccion@laopiniondemalaga.es. Redacción: redaccion3@laopiniondemalaga.es Difusión controlada por ojd. Depósito legal: MA-541-99 – ISSN 1575-3123 www.laopiniondemalaga.es

Más de 145.000 personas tienen actualmente empleo vinculado de manera directa al sector turístico, según los últimos datos de la Diputación de Málaga.

#### **Economía**

## El sector turístico alcanza por primera vez los 100.000 empleados indefinidos

Las patronales aplauden las históricas cifras de este verano en la Costa del Sol, pero alertan del riesgo que entraña el crecimiento de la turismofobia y de la bajada de los visitantes nacionales

FRAN EXTREMERA Málaga

Málaga tiene un 12% más de personas empleadas en el sector turístico que hace un año. Pero paradójicamente, pese a que este segmento se ha consolidado como gran motor para la economía provincial, con un 70% de los trabajadores con contrato indefinido, la turismofobia también se ha extendido a lo largo y ancho de la Costa del Sol. Y todo ello cuando de los más de 145.000 empleados turísticos que ya contabiliza la Diputación, por primera vez se ha alcanzado la barrera de los 100.000 indefinidos.

Las patronales vinculadas a los distintos segmentos subrayan la importancia de este crecimiento en términos de empleabilidad. Y sin entrar en consideraciones políticas, acerca de la necesidad de buscar fórmulas que permitan destensar el mercado de la vivienda, sí que alertan del riesgo que entraña ese rechazo ciudadano al

visitante. Sobre todo porque en este momento hay indicadores, como el relativo al turismo nacional, por los que se cierne cierta incertidumbre a medio y largo plazo.

Patronales como las de hostelería o de alquiler de vehículos confirman esa tendencia indicada por la Diputación de Málaga, en base a datos oficiales que comparan el pasado ejercicio con el actual. Matizan que es pronto para sacar conclusiones, porque agosto acaba de empezar. Pero sí son capaces de extraer sus propias conclusiones con los números de julio sobre la mesa.

Así, la Federación de Hostelería de Andalucía ha destacado que el mes pasado se cerró con un crecimiento de empleo en su segmento por encima del 3%, respecto a los registros de 2023. Y en la comunidad autónoma se espera que siga la «inercia positiva en agosto», hasta superar los 350.000 empleos en toda Andalucía.

El presidente de la propia Federación autonómica y a su vez de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, alega que durante la primera mitad de julio, no obstante, no se superaron «las expectativas previstas». Sin embargo, durante el resto del mes sí que se han recuperado los datos de años anteriores en estas fechas.

En este momento, el sector tu-

#### La hostelería o el segmento del alquiler de vehículos confirman esas cifras provinciales

rístico es el responsable del 18,8% de todos los contratos que hay suscritos en la provincia. Según los datos del segundo trimestre de este año, el propio segmento de la hostelería supera la barrera de los 100.000 trabajadores, al acaparar el 80% de todos los empleados turísticos en Málaga.

#### Mano de obra extranjera

Otro registro que desmiente algunos mitos, a juicio de las patronales, es el que fija en apenas un 20,2% el porcentaje de trabajadores extranjeros dentro del sector turístico. Y es que cada vez se exige una mayor formación en muchos de los puestos de trabajo que se ofertan, con ese incremento del cupo de empleos fijos que arrojan los últimos números oficiales.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha expresado «el sólido desempeño y la fortaleza de la industria turística, y el evidente peso que el sector tiene sobre otros ámbitos de la economía de la provincia de Málaga».

Alega que los números referentes a los afiliados a la Seguridad Social fueron positivos en el segundo trimestre de 2024 con un 8,9% más que en el mismo período del año anterior: 77.286 pertenecen al sector de la restauración, 19.765 al transporte turístico, 27.854 a alojamientos, 15.256 que desarrollan actividades de ocio, 3.115 que forman parte de agencias de viajes y touroperadores y 2.108 que trabajan en el no menos importante segmento del alquiler de vehículos sin conductor.

Díaz ha incidido asimismo en otro aspecto significativo respecto a la evolución del sector, frente a décadas anteriores, porque en este momento el 84% de los contratos son en régimen de jornada completa, frente a apenas un 16% de contratos a tiempo parcial.

Y ha matizado que el aumento de una ocupación refleja el «papel fundamental del turismo» en la generación de empleo y en el impulso económico de la Costa del Sol en su conjunto, con la premisa de que este destino agrupa a todas las localidades de la provincia, también las situadas en el interior.

«La contribución del turismo a nuestra economía es innegable», argumenta, antes de citar esos 14 millones de turistas como horizonte a batir un año más y el impacto económico que supera los 19.000 millones, con el repunte de precios y de facturación total que se ha producido durante estos últimos ejercicios (más allá de la ruptura de la estacionalidad, cada vez más presente en la provincia). ■

4 | Málaga Miércoles, 7 de agosto de 2024 LaOpinión DEMÁLAGA

#### Municipal

## Multas de hasta 750 euros por lavarse los pies en las fuentes

El Ayuntamiento de Málaga toma medidas tras los constantes malos usos del agua en el paseo marítimo y otros puntos de la ciudad

IVÁN MARTÍN Málaga

La situación en las playas de Málaga se sigue tensando. La sequía ha provocado que el Ayuntamiento ejecute cortes de agua en las diferentes duchas del paseo marítimo, medida que se ha visto 'esquivada' por multitud de bañistas, ya que se está repitiendo la imagen de personas lavándose los pies en fuentes de agua potable o decorativas de las zonas cercanas a la costa.

A causa de ello, el Consistorio ha decidido poner en marcha un dispositivo especial de la Policia Local para vigilar estas instalaciones y sancionar con multas de hasta 750 euros a todas las personas que sean sorprendidas teniendo estos comportamientos.

El Consistorio recordó ayer en un comunicado que «las 329 fuentes públicas de agua potable que hay distribuidas por la ciudad se deben utilizar única y exclusivamente para beber», cosa que no se está haciendo en la actualidad. En este verano se han localizado a multitud de bañistas que estaban



El Ayuntamiento quiere evitar que los bañistas usen las fuentes ornamentales para asearse.

aseándose o lavando objetos en las fuentes, lo que genera problemas de higiene, derroche de agua e insalubridad.

En la costa malagueña se mantiene una medida de 'grifo cerrado'. En todos los municipios costeros de la provincia se ha tenido que tomar la decisión de inhabilitar las duchas de las playas, como medida de contención ante la sequía. En la capital, por ejemplo, solo hay ya agua en las instalaciones habilitadas para personas con movilidad reducida (Misericordia, La Malagueta y El Dedo).

#### Avisos para bañistas

A través de los servicios de megafonía que hay operativos en las playas y en los perfiles en redes sociales del Ayuntamiento se va a trasladar a la ciudadanía un mensaje (en castellano y en inglés) instando a hacer un uso responsable de las fuentes de beber. Además, se ha cerrado temporalmente los dos surtidores ubicados en la playa de La Malagueta, una en el paseo marítimo Ciudad de Melilla y otra en el paseo Matías Prats, al constatarse un uso irresponsable de los mismos.

#### Antecedentes polémicos

Las imagenes de bañistas protagonizando estos actos incivicos se llevan reproduciendo durante todo el verano, lo que ha caldeado el ambiente a causa de los reproches y criticas de muchos malagueños a través de las redes sociales, que exigían al Ayuntamiento que pusiese los medios para impedir esa estampa.

Además de esta situación, el pasado año en septiembre se vivió una situación similar en la plaza del Obispo cuando varios jovenes se introdujeron de la fuente incitados por el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué en la presen-

La Policía Local vigilará las fuentes y podrá poner de sanciones que vayan hasta los 750 euros

tación de su evento de la Kings League en Málaga. El alcalde, Francisco de la Torre, ya recriminó está conducta, que catalogó de «gamberrada».

#### Sanciones de hasta 750 euros

La Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la Ciudad de Málaga ha prohibido que se usen las fuentes para bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar y bañar animales. Estas prácticas tienen la consideración de infracciones leves y contemplan sanciones de hasta 750 euros. La Policía Local establecerá desde este martes un dispositivo de vigilancia para velar por el cumplimiento de la ordenanza.

#### **Economía**

## La Junta denuncia que Andalucía recibió 1.522 millones menos en 2022 que la media de CCAA

La consejera Carolina España defiende que no se puede demorar más la puesta en marcha de un fondo transitorio de nivelación para las comunidades que reciben una financiación menor

EFE Málaga

Andalucía recibió 1.522,74 millones menos del sistema de financiación en 2022 que la media de las comunidades autónomas, según aseguró ayer la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

El informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) sobre la liquidación de 2022 del sistema de financiación de las comunidades de régimen común, publicado este pasado lunes, «demuestra que la brecha entre las comunidades autónomas mejor y peor financiadas, entre las que se encuentra Andalucía, es cada vez mayor» y también concluye que «es urgente crear el fondo transitorio de nivelación», lamentó la consejera andaluza en un comunicado.

El análisis de la FEDEA pone de manifiesto que Andalucía, la comunidad con mayor déficit de financiación en términos absolutos, recibió 1.522,74 millones de euros menos de lo que recibieron de media las comunidades, lo que supone «114 millones más» de los que dejó de recibir en 2021, de forma que ha incidido en que «cada año la brecha con las comunidades que reciben más financiación, aumenta y es insostenible».

#### Cuatro comunidades

Ese informe vuelve a señalar a Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha como las cuatro comunidades peor en términos de financiación por habitante ajustado y las cuatro que reciben una financiación por debajo de la media, indicó la consejera y portavoz del Gobierno andaluz.

También se refirió al estudio según el cual Andalucía recibió 183 euros menos por habitante ajustado que la media y 214 euros menos que Cataluña en 2022.

Así, la consejera se preguntó por qué «los andaluces, año tras año, reciben menos financiación que la mayor parte de los españoles» y por qué el Gobierno «trata a los andaluces como si fueran menos españoles que, por ejemplo, los catalanes, para los que todo parece poco».

En este sentido, España denunció que «Pedro Sánchez no tiene ninguna sensibilidad hacia territorios en los que vive el 38 % de los españoles, sólo piensa en Cataluña porque necesita el apoyo independentista para mantenerse en el poder» y defendió asimismo que no se puede demorar más la puesta en marcha de un fondo transitorio de nivelación para las comunidades que reciben una financiación por debajo de la media, mientras se acomete la reforma del actual modelo de financiación autonómica. «Este fondo tendría que tener una dotación de 3.719,7 millones de euros, de los que Andalucía debería recibir 1.522,7 millones, que es lo que nos faltó en 2022 para llegar a la media de financiación de las comunidades», reclamó ayer la consejera andaluza. ■

Publicidad | 5

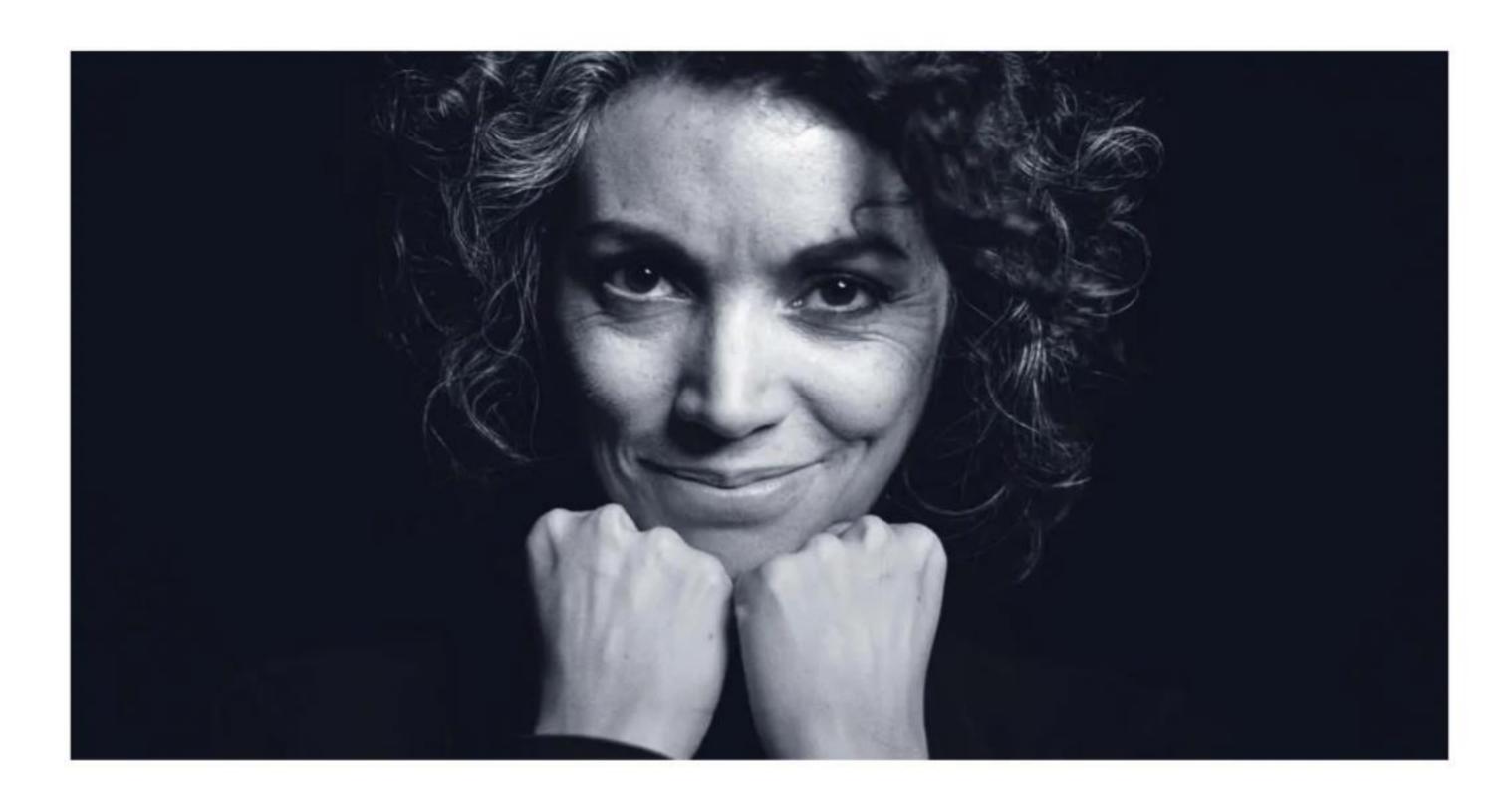

# Poder elegir es tu poder.

Hoy una empresa necesita trabajar de media con tres bancos distintos. Y en nuestro país una de cada dos habéis elegido hacerlo con Banco Sabadell, que aporta más del 30% de la financiación que necesitáis para operar y seguir creciendo. Quizás nos habéis elegido porque somos el banco más recomendado por las empresas. O porque gestionamos el 20% de los TPV del comercio en España. O porque concedemos el 35% del crédito a la exportación. O porque hemos financiado

con 1.300 millones de euros a más de 5.000 startups. O puede que simplemente hayáis decidido trabajar con nosotros por nuestra capacidad de entenderos y acompañaros en vuestros proyectos. Sea como sea, lo más importante es que sois vosotras y sólo vosotras las que tenéis el derecho y el poder de decidir con qué bancos trabajar.

Es tu empresa. Es tu vida. Nos encanta ser tu banco. Tú eliges.

## <sup>®</sup>Sabadell

6 | Málaga Miércoles, 7 de agosto de 2024 LaOpinión DEMÁLAGA

#### Municipal

## Ignacio Román será el director general del Palacio de Ferias

El equipo de gobierno propondrá mañana a Promálaga este nombramiento, para el que se ha desarrollado un proceso a través de una empresa especializada

LA OPINIÓN MÁLAGA

El equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Málaga propondrá mañana jueves, 8 de agosto, al consejo de administración de Promálaga, el nombramiento de Ignacio Román Vila como director general del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

Ignacio Román Vila (Málaga) es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, además de poseer amplia educación de posgrado (MBA, Marketing, eBusiness). Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, la mayor parte gestionando grandes equipos y más de la mitad en puestos de alta dirección, según informó ayer el Consistorio en un comunicado.

Entre ellos, ha ejercido puestos directivos en empresas como: Vodafone (director general de la unidad de negocio de consumo, director comercial, director del grupo de dispositivos y terminales para España y Portugal, y director de marketing de consumo de Vodafone España); Cable & Wireless (vicepresiden-



Imagen de la fachada del Fycma.

te de estrategia comercial), Liberty Latin América (vicepresidente de estrategia comercial), Avantel S.A.S. (CEO) y Digicel Group (CEO), todas ellas en Latinoamérica; así como fundador de República Móvil.

Además, según indicó el Ayuntamiento, tiene amplia experiencia internacional, al haber trabajado en, al menos, cuatro países y dos continentes. También ha trabajado en ámbitos regulados, con interacciones continuas con las diferentes administraciones públicas; así como, además, cuenta con experiencia en gestión y atracción de inversiones.

Para este nombramiento, si bien no es necesario un concurso al ser una sociedad mercantil, se ha desarrollado un proceso, a través de una empresa especializada en selección de directivos, en el que se han evaluado 12 candidatos de perfiles de alta cualificación para su designación al frente de un recinto de las características de Fycma.

La propuesta contempla una retribución básica de 62.000 euros, complemento del puesto correspondiente al 35% de la retribución básica y variable del 40% de la retribución básica.

L. O.

#### Junta de Andalucía

#### Plantean subir un 25% la detección del autismo antes de los tres años

L.O. Málaga

L.O.

El Plan Integral de Atención Temprana en Andalucía 2024-2028 (PIAT-A), actualmente en proceso de elaboración, plantea aumentar un 25% la detección en edades tempranas, por debajo de los tres años, los Trastomos del Espectro Autista (TEA) para que los menores y sus familias puedan iniciar la intervención de atención temprana en el menor plazo posible. Actualmente, más de 38.000 menores hasta seis años reciben esta atención en Andalucía. En una nota de prensa, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía destacó ayer que el Comité Directivo del PIAT-A, tras la finalización del Diagnóstico Preliminar necesario para su elaboración, coincidió en señalar como uno de los principales problemas de la atención temprana en Andalucía la «respuesta inapropiada» a los casos de trastornos del espectro autista. Por este motivo, una de las prioridades que centrará las políticas públicas en atención temprana en los próximos cuatro años es la sistematización de la detección de las primeras señales de TEA en los ámbitos familiar, de salud, de educación y de servicios sociales.■

#### Salud

## Málaga lidera un proyecto europeo para prevenir la iatrogenia

El proyecto tiene el objetivo de fomentar el envejecimiento saludable y la asistencia de calidad a personas de avanzada edad

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ Málaga

El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina, junto con la encargada de gestionar el proyecto, Francisca Leiva, del Distrito Sanitario de Atención Primaria Málaga Guadalhorce (DSMG) forman parte del consorcio que presentan 'STOP IATRO: Pre-

vención de la dependencia iatrogénica y la iatrogenia medicamentosa para un envejecimiento saludable'.

El envejecimiento de la población es uno de los principales retos a los que se enfrenta Europa. El incremento de la esperanza de vida supone garantizar el envejecimiento saludable y potenciar los cuidados adecuados en pacientes de avanzada edad. En este sentido, el proyecto STOP IATRO nace con el objetivo de prevenir la iatrogenia y la dependencia iatrogénica.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades iatrogénicas pueden ser definidas como reacciones contrarias a los fármacos o complicaciones inducidas por intervenciones médicas no farmacológicas. La dependencia iatrogénica junto con la iatrogenia medicamentosa se han convertido en problemas de salud relevantes



Francisca Leiva.

que requieren acciones conjuntas de profesionales y pacientes.

El proyecto STOP IATRO tiene el objetivo de fomentar el envejecimiento saludable y la asistencia de calidad a personas de avanzada edad en Europa. Trabajar de manera específica en la sensibilización de los profesionales sanitarios sobre los riesgos de los tratamientos en comparación a la potencia de la iatrogenia. Este proyecto también pondrá en marcha estrategias colectivas para prevenir las complicaciones asociadas a los cuidados que conducen a una pérdida de la autonomía de las personas mayores y reducir la dependencia asociada a estos cuidados.

En cuanto al público general, las acciones estarán más dirigidas a personas que cumplan ciertos requisitos para beneficiarse de sesiones de sensibilización sobre la vida independiente, recibir información sobre el uso adecuado de los medicamentos por parte de los profesionales sanitarios y reforzar la comunicación entre profesional sanitario y paciente.

Málaga | 7 LaOpinión DE MÁLAGA Miércoles, 7 de agosto de 2024

#### Sanidad

## Un foco infeccioso obliga a reubicar a los pacientes de oncohematología del Clínico

El hospital ha reubicado a los pacientes en otras habitaciones de la misma planta y espera culminar las tareas de desinfección este mismo fin de semana

ALEJANDRO GONZÁLEZ Málaga

La detección de un foco infeccioso en la planta de oncohematología del Hospital Clínico Universitario ha obligado a la dirección del centro a reubicar a los pacientes que se encuentran ingresados.

La dirección del Hospital Clínico ha confirmado a La Opinión de Málaga que se ha detectado la presencia de un hongo en el sistema de climatización de la planta de oncohematología, lo que ha obligado a trasladar a los pacientes a otras habitaciones.

El hongo en cuestión es el aspergillus, frecuente en los sistemas de climatización, de ahí, explica la dirección del hospital, que mientos que deben seguir para

se efectúen revisiones periódicas en las instalaciones para detectar cuanto antes su presencia y poder adoptar las medidas adecuadas.

A priori el aspergillus supone un riesgo leve para la salud pero puede resultar particularmente peligroso para grupos de personas vulnerables como aquellas inmunodeprimidas (con defensas bajas) o con enfermedades respiratorias crónicas, así como en niños y ancianos. La inhalación de las esporas de este hongo puede provocar el desarrollo de infecciones respiratorias que en estas personas puede llegar a ser grave.

Al tratarse de la planta de oncohematología, cuyos pacientes suelen tener las defensas bajas como consecuencia de los trata-



Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga.

superar su enfermedad, la dirección del hospital está haciendo todo lo posible por erradicar el foco cuanto antes para eliminar el riesgo de los pacientes, que han sido reubicados en otras habitaciones de la misma planta, de forma provisional y transitoria, mientras se limpian y desinfectan los conductos.

La dirección del hospital explica que los pacientes no han sido trasladados a otro ala de la misma planta que a priori está cerrada porque realmente «no está cerrada sino que esas camas se utilizan para las necesidades de ingreso en urgencias y de cirugía programada».

El hospital añade que los pacientes han sido reubicados en la misma planta porque hay camas suficientes dentro de la misma unidad. «Son habitaciones con presión positiva y aquellos pacientes que precisan aislamiento individual, continúan en habitaciones individuales. Todos han sido trasladados a habitaciones individuales excepto dos que comparten una habitación doble y tienen la misma situación clínica».

La dirección del hospital insiste en que pasados unos días, se repetirán los controles antes de que los pacientes puedan volver a ocupar las habitaciones en las que se encontraban.

#### **Bienestar Social**

### La Junta financia la reforma de la residencia de Asprodisis en Ronda

Se incrementará el número de plazas de 37 a medio centenar y se abrirán las instalaciones comunes a todos los vecinos de la comarca

A.G. Málaga

La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, presentó ayer en Ronda el proyecto de ampliación de la resi-

dencia para personas con discapacidad intelectual de la Fundación Asprodisis, para el que la Consejería ha concedido una subvención de 2,5 millones de euros.

Sarabia explicó que el coste total de la nueva residencia es de algo más de 3 millones de euros y que esta ayuda está dentro de la convocatoria de los fondos Next Generation.

La nueva residencia incrementará las plazas residenciales de las 37 actuales hasta 50 gracias a esta subvención y permitirá actualizar, al mismo tiempo, el modelo de residencia y de atención a las personas con discapacidad intelectual hacia otro más individualizado y centrado en las personas.

El proyecto, bajo el nombre de Villa, busca dejar a un lado el concepto tradicional de residencia con habitaciones compartidas y apuesta por la construcción de una decena de pequeñas viviendas con habitaciones individuales o dobles en el que los residentes podrán elegir con quien quieren compartir su espacio de convivencia.

«Un nuevo centro, con una forma de trabajar diferente, pensando en la individualidad de cada usuario», destacó la delegada, quien resaltó la profesionalidad del equipo de Asprodisis en la atención a las personas con discapacidad intelec-

«El proyecto de Jacinto Castillo avanza hacia un modelo de viviendas tuteladas que va muy en la línea de la visión de trabajo que tiene la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Un modelo de residencia abierta también a que los propios rondeños, se beneficien de sus servicios y espacios comunes como la biblioteca o la cafetería», djo Sarabia.

La nueva residencia estará terminada en 2026 y contempla zonas y espacios comunes con biblioteca, gimnasio, cafetería o piscina para el uso y disfrute de los residentes y de los vecinos de toda la comarca. «La integración total de las personas con discapacidad debe pasar por contar con residencias abiertas, para que vecinos y usuarios compartan un mismo espacio», añadió.





= PRENSA IBÉRICA

8 | Málaga Miércoles, 7 de agosto de 2024 LaOpinión DEMÁLAGA

#### **CRÓNICAS DE LA CIUDAD**



El alcorque con la planta renacida, hace unos días.

Hace casi una década que esta sección sostiene, en el sumun de la reivindicación de la patria chica, que la calle más bonita de **España** se encuentra en **Málaga**, y en concreto, en el barrio de **Capuchinos**.

Puede que haya calles tanto o más bonitas que **San Juan Bosco** en nuestro país, pero pocas hay que desvelen su hermosura de forma total, tan sólo durante unas pocas semanas al año, para sorpresa del paseante que, por primera vez, se adentra por ella.

El milagro se lo debemos al llamado árbol orquídea, a la bauhinia, original de la **India** y de **Birmania**. La floración, que suele tener lugar por el mes de abril, es una explosión de color y las ramas, de flores rosas y azules, se asemejan a 'guirnaldas' de fuegos artificiales que estallan en el cielo con absoluta discreción; sin espantar a los pájaros sino todo lo contrario.

En el segundo tramo de la calle

En la calle San Juan Bosco, la de la espectacular floración de las bauhinias cuando llega el mes de abril, los brotes de una bauhinia en un tronco cortado puede que estén relacionados con las fugas en el vecino barrio de Las Flores

## El renacer de una bauhinia junto a Las Flores



San Juan Bosco, junto a la barriada de **Las Flores**, una de esta bauhinias, un ejemplar que daba unas flores rosas delante de una antigua tapicería, pasó a mejor vida hace poco (a finales de 2022, el árbol seguía en pie).

El alcorque no ha sido aún re-

puesto, pero esto no ha sido óbice para que, con gran fuerza, haya comenzado a surgir otra bauhinia en miniatura, que ahora mismo tiene el aspecto de un arbusto.

Cuando esta sección visitó la zona el mes pasado, uno de los pocos días del verano con algo de lluvia mañanera, la planta, recién lavada, lucía lustrosa; como de exposición; y en excelente forma.

La característica hoja de la bauhinia, de verde claro y con ese doble lóbulo que recuerda una manzana partida por la mitad, está desplegada como una cascada. Está por ver si este reverdecimiento de lo poco que quedaba del ejemplar anterior verá su floración la próxima primavera.

Lo que resulta inquietante, y así lo cuentan los vecinos de Las Flores, es que este florecimiento lleno de energía se produce a pocos metros de una de las salidas de aguas de diferente procedencia que padece la barriada, y que son tan poco recomendables como las del **Sena**.

Como denuncian los vecinos, y se ha hecho eco este periódico, la rehabilitación que la Junta hizo de esta barriada, en la primera década de este siglo, cuando estaba con los socialistas –que cada palo aguante su vela- ha sido una chapuza de consideración, como evidencian tantas tuberías rotas y tantas fugas.

El renacer de esta bauhinia, por tanto, quizás tenga que ver con aguas poco cristalinas. ■

#### La ruta 'Málaga frente a Napoleón', de nuevo el 30 de agosto

La Asociación Histórico Cultural Teodoro Reding volverá a ofrecer la visita gratuita guiada 'Málaga frente a Napoleón', después del éxito de asistencia del pasado 2 de agosto, a pesar de ser una tarde de terral. La ruta tendrá lugar el viernes 30 de agosto, a partir de las 20 horas, y partirá de la plaza de Bailén. Es necesaria la inscripción previa en el correo asociacionreding@gmail.com. Confirmación por orden de llegada.

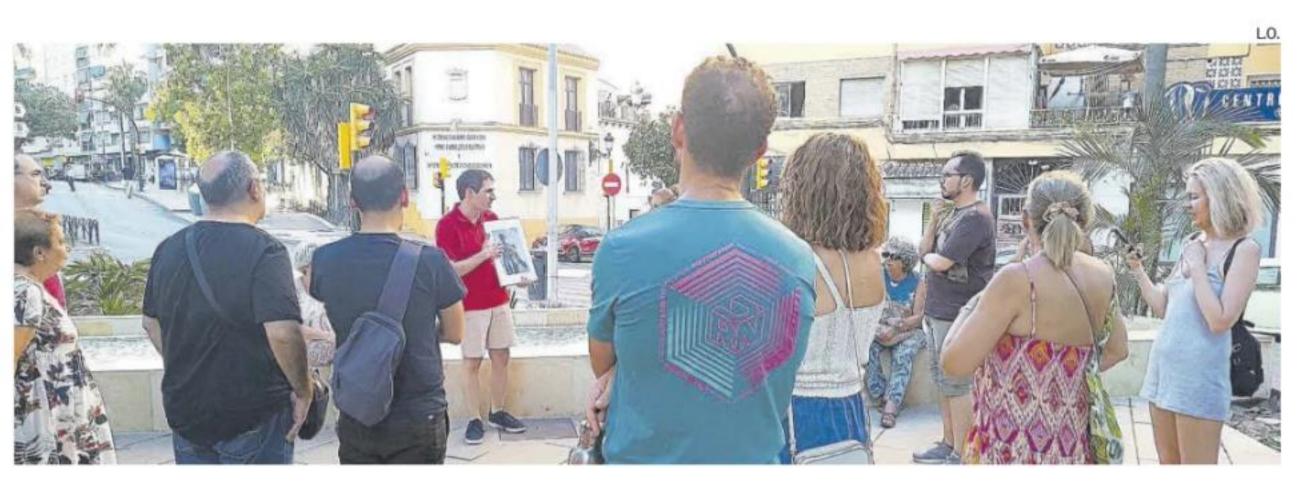

٧.

Málaga 9

El maestro y expresidente del Ateneo, Diego Rodríguez Vargas, publica 'El Penacho de Moctezuma', una novela de viajes y de aprendizaje para todas las edades, que nació de una sugerencia de su nieta Sofía

## Viajar por el mundo gracias a Moctezuma

ALFONSO VÁZQUEZ Málaga

El año pasado, Diego Rodríguez Vargas completaba su 'trilogía de Sierra Mágina', tres novelas con el nexo común de la sierra jiennense donde nació, en concreto en Bedmar hace 75 años. La última de las tres, 'Las cadenas del miedo', sus memorias de superación y evolución pedagógica.

Rotas esas 'cadenas' y cruzada esa meta literaria, este afable profesor, dedicado durante 42 años a la enseñanza y recordado presidente del Ateneo de Málaga, ha virado de paisaje y elegido, como gigantesco escenario para su nueva novela, nada menos que los cinco continentes.

El resultado se titula 'El Penacho de Moctezuma', ha sido editado por Ediciones del Genal, y como explica el autor a **La Opinión**, en la génesis se cruzan un problema de salud y su nieta Sofía.

«El verano pasado tuve un percance muy grave, estuve hospitalizado dos meses, y una nieta, Sofía, me decía que por qué no escribía algo para niños de su edad, para adolescentes. Le prometí que lo haría, y lo utilicé como terapia necesaria para que mi mente olvidara todo lo que estaba pasando en el hospital», confiesa.

Fue allí, subraya, donde empezó a cuajar la idea del libro, con aportaciones de su nieta, gran lectora; primero, con apuntes a mano y luego, ya en casa, con el ordenador.

De esta manera, fue tomando forma la historia de Sofía, llamada así en honor a su nieta, que hoy tiene 12 años, aunque la protagonista de la novela tiene 16 y acompaña a su padre, reportero de profesión, a un viaje por los cinco continentes.

Y en ese viaje, la adolescente, «que se imagina un mundo maravilloso», descubrirá las contradicciones de un planeta con lugares bellísimos que conviven «con la profunda fealdad de la pobreza creada por el propio hombre».

A la hora de elegir los lugares donde transcurre la novela, Diego Rodríguez Vargas cuenta que ha buscado sitios «muy singulares, muy poco conocidos o conocidos turísticamente, pero no en profundidad».

#### El desierto en flor

Es el caso del desierto chileno de Atacama que, pese a su aridez, cada siete años sufre una espectacular transformación «y se llena de flores» -la novela incluye fotos a color, por cierto-.

Como recuerda el autor, el pasado «se va debilitando con el tiempo, pero son las vivencias fuertes y emocionales las que ja-





Desierto de Atacama en flor, en Chile.

más se olvidan e influyen en nuestro carácter».

Y en esta novela de viajes pero también de aprendizaje -y ahí se ve la vocación por la enseñanza de su autor- la visita de Sofía con su padre a esos lugares tan singulares, «le marcarán para siempre, haciéndole cambiar la visión que tenía del mundo y de la vida», al tiempo que experimenta el primer amor o el valor de la familia, «que está siempre presente en el relato».

En esta novela, que también quiere ser «una crítica a las enormes diferencias económicas que hay en el mundo, y un elogio a la amistad entre personas de diferentes razas y culturas», está muy presente, claro, el penacho del emperador Moctezuma. De hecho, el viaje por el mundo arranca en Tecnochtitlán, «y allí descubre la verdadera historia de la conquista española, una historia con dos visiones; una, la nuestra, que no es totalmente cierta, y otra la de ellos».

Diego Rodríguez Vargas destaca que es una novela para cualquier tipo de lector y edad. Su nieta, por cierto, «se la ha leído en dos días».

'El Penacho de Moctezuma' se presentará el viernes 6 de septiembre a las 19 horas en la Sociedad Económica de Amigos del País, con la intervención de la psicopedagoga Pilar Flores, el médico Ginés Martínez; y las actuaciones de la actriz Marina Devesa y los violonchelistas Beatriz Claudio y Héctor Hervás.■

El autor Bohumil Hrabal, según los críticos el novelista en checo más importante del siglo XX, los fines de semana trepaba al tejado de su casa, le gustaba escribir al sol y teclear con denuedo la máquina de escribir. Para nivelar la inclinación del tejado cortó las patas de dos taburetes, en uno se sentaba él y en el otro el pequeño instrumento. Así creó 'Bambino de Praga' y las primeras glosas de lo que luego se traduciría en 'Trenes rigurosamente vigilados'; más tarde destacarían sus obras 'Yo que he servido al rey de Inglaterra', 'Una soledad demasiado ruidosa' y la autobiografía

#### Málaga de un vistazo

## Aquellos tejados



IGNACIO HERNÁNDEZ Profesor

'Bodas en casa'. En su trayectoria Hrabal, trabajando como obrero y bebiendo cerveza en las tabernas de Praga, descubrió que: «todas las personas tienen un denominador común. Y hoy sé que solo soy un pasajero más del tranvía, yo soy todo el mundo» – comentaba –.

Conectando con ese denominador común de quiénes somos, confieso que desde la infancia los tejados me han suscitado fascinación. Los tejados de las antiguas casas del Centro cobijando la vida y el trinar de los pájaros; sobre los cuales imaginaba el devenir de los personajes que habitaban bajo esas te-

chumbres; tejados en las noches tórridas agosteñas donde la oscuridad iluminaba sueños de adolescente escuchando las horas acuñadas por las campanas de la Catedral, a la cual, y por fin, la van a dotar de un tejado a dos aguas, según el diseño proyectado por Ventura Rodríguez en 1764, que acabe con el grave problema de las filtraciones lamentablemente padecidas en este alegórico templo. Onírica de las cubiertas que con sus tejas guarecían la evolución de una urbe hoy tan desconocida como desterrada de la memoria de aquellos tejados, de aquella ciudad.■

10 | Málaga Miércoles, 7 de agosto de 2024 LaOpinión DEMÁLAGA

#### Movilidad

## Los trabajadores del Cercanías de Málaga irán a huelga durante la Feria

CGT convocará este jueves el paro en el núcleo ferroviario por falta de personal, una inactividad que afectará a los trabajadores de atención al cliente

LA OPINIÓN Málaga

El sindicato CGT tiene previsto convocar este jueves huelga en el núcleo ferroviario de Cercanías de Málaga durante la Feria de la capital (que se celebra 17 al 24 de agosto) «si no hay un cambio drástico» en la «caótica situación» que afronta el personal de atención al cliente, que sufre «continuas agresiones».

El responsable del sector ferroviario de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro, ha explicado a Efe que la convocatoria de huelga se formalizará este jueves si no hay avances ese día en la comisión de conflictos de Renfe, de carácter interno, y en el acto de mediación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla).

La plantilla debate este martes los días y horarios de los paros durante la Feria, una huelga que afectará al personal de atención al cliente, «pero no a los maquinistas, que se movilizaron en 2019 para reclamar un aumento de plantilla, por lo que previsiblemente no impedirá la circulación de trenes».

«Unos cuarenta profesionales trabajan en el núcleo de Cercanías, principalmente en el centro de información y control telefónico y la línea C-1 de Málaga a Fuengirola, ya que la que une la capital y Álora no cuenta con interventor», apunta Montenegro.

Según el sindicato, hacen falta el doble de trabajadores, pero este lunes se publicó el nuevo proceso de movilidad (traslados) y «no cubre ni un 5 % de las expectativas» en Cercanías de Málaga, lo que «va a perpetuar la escasez de recursos humanos en unas dependencias colapsadas, semiabandonadas y saturadas de trabajo en atención al público».

En este sentido, ha incidido en que hay estaciones en las que «solo hay una persona y en otras no hay nadie». Además, piden que cada tren vaya con un interventor, dado que sirve además de apoyo a

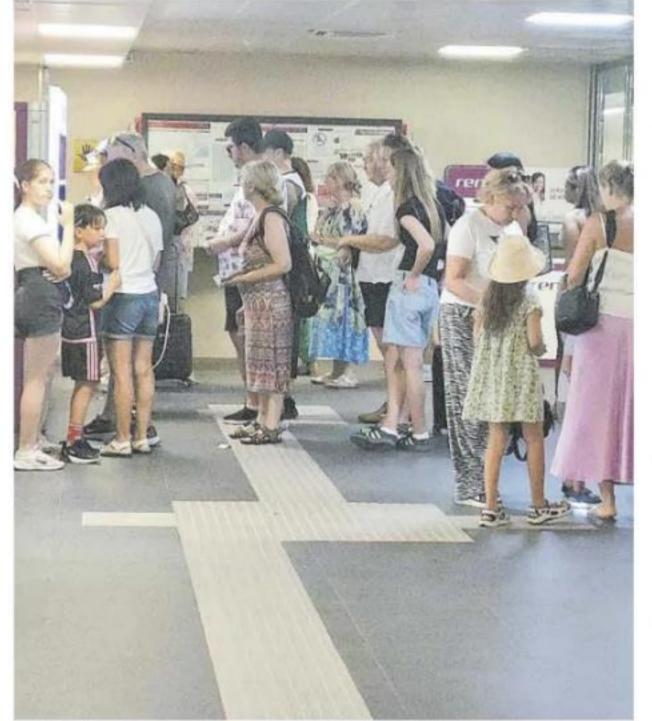

Estación de Cercanías en Málaga.

los trabajadores del departamento comercial en las propias estaciones

#### Agresiones

El objetivo de la huelga es la «protección de la salud de los trabajadores», que ha sostenido que «las continuas agresiones y falta de personal de atención al cliente provocan un clima insoportable» y en la semana de festejos se espera que se superen «todos los índices de incidencias en Renfe», asegura el responsable del sector ferroviario de CGT en Andalucía. La pasada semana hubo seis agresiones físicas en el núcleo de Cercanías de Málaga, derivadas de «los tumultos de viajeros y la imposibilidad de atención personalizada que muchas personas requieren», añade.

#### Según el sindicato, «hay estaciones donde solo hay una persona y en otras no hay nadie»

Los profesionales son «víctimas de todo tipo de improperios» y agresiones físicas y verbales «cada vez que hay un retraso de un tren, no funciona una escalera mecánica, el tren se queda sin aire acondicionado o no admite más usuarios por saturación», subrayan.

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido al subdelegado del Gobierno, Javier Salas, «un plan de choque para solucionar la falta de personal y el aumento de agresiones a los trabajadores del Cercanías».

#### **Apertura**

## Asador Don Joaquín, el santuario de la carne, vuelve a abrir sus puertas

Tras un paréntesis de dos meses, el emblemático asador malagueño vuelve el próximo 9 de agosto

CHAIMA LAGHRISSI Málaga

El Asador Don Joaquín, el santuario de la carne en Málaga, reabre sus puertas. El restaurante, situado en la carretera de Álora, vuelve a la actividad el próximo 9 de agosto tras un paréntesis de dos meses por vacaciones, en el que todo el equipo se ha dedicado a formarse, innovar y trabajar para dar la bienvenida a la nueva temporada. A pesar de contar con proveedores distribuidos por todo el país, en Asador Don Joaquín se muestra un profundo respeto por la comarca del Guadalhorce y las localidades que la integran, incorporando en muchas de sus recetas productos locales y de proximidad, conocidos como productos kilómetro 0, entre los que destaca actualmente el tomate Huevo de Toro de Coín.

El restaurante, referente para los amantes de la carne, también continuará ofreciendo sus guisos tradicionales, más conocidos como 'cuchareo'. Platos significativos de la gastronomía española como la fabada asturiana, el gazpachuelo o el salmorejo que son elaborados con productos de temporada, cuidadosamente seleccionados para garantizar la mejor calidad.

El comensal dispone de una amplia selección de entrantes y platos principales que varían diariamente, además de sus especialidades al horno: lechazo, chivo malagueño y el cochinillo asados.

Complementa la oferta gastronómica una suculenta carta de postres elaborados diariamente de forma casera en la que podemos encontrar opciones como flanes o torrijas para los más tradicionales, así como bocados más novedosos.

Una experiencia única que puede disfrutarse a cualquier hora gracias a su horario de cocina non stop (de 13:00h a 23:00h ininterrumpidamente). Esta temporada Asador Don Joaquín contará, como viene ocurriendo hasta ahora, con jornadas exclusivas como son Las Jornadas del Pincho Traspinedo o las Jornadas Segovianas.■

#### **Apertura**

### 'Gula': La hamburguesa de los «pecadores» aterriza en Málaga

La franquicia murciana abre su primer local en la capital, este miércoles, en Teatinos

CHAIMA LAGHRISSI Málaga

La popular cadena de hamburgueserías 'Gula', abre su primer local en Málaga. Y lo hará este miércoles 7 de agosto en la avenida Gregorio Prieto, 26; en la barriada de Teatinos.

La franquicia, fundada por Gonzalo y su hermano, con la asesoría de su padre, continúa su rápida expansión por España tras su lanzamiento en Murcia en septiembre de 2022. Desde sus inicios, Gula ha destacado por ofrecer un servicio atractivo para un público joven de entre 18 y 40 años, con un menú que destaca por su calidad y precios competitivos. Con pan brioche artesanal, carne de ternera de primera calidad y salsas caseras, ofrecen una experiencia única en cada boca-

La oferta en Málaga incluirá una variedad de entrantes y hamburguesas que prometen satisfacer los paladares más exigentes.■ Publicidad 11



# ClubVIAJAR

DESCUBRE LAS PROPUESTAS DE LOS EXPERTOS DE LA REVISTA VIAJAR

Turquía: Jardines de Mesopotamia y Capadocia

10 días desde **1.037 €** 



Camping Resort Taiga Almería Playa

Oferta de **4x3 noches** en estancias del 1 de julio al 31 de agosto



Vietnam: Hanói, Ho Chi Minh, Da Nang, Hué, Hoi An 12 días desde 1.796 €



\*Los precios pueden variar en función de la fecha y ocupación.

#### En la provincia

## Endesa desconecta de la red eléctrica tres plantaciones de marihuana a la semana

La compañía asegura que esta cifra evidencia «la magnitud de un problema creciente que amenaza la seguridad física de los vecinos y la calidad de suministro en zonas con alta concentración de fraude»

LA OPINIÓN Málaga

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha desconectado de la red eléctrica 68 enganches para alimentar plantaciones ilegales de marihuana en el primer semestre del año, tres a la semana.

En un comunicado, Endesa indicó ayer que la cifra pone de manifiesto «la magnitud de un problema creciente que amenaza la seguridad física de los vecinos y la calidad de suministro en zonas con alta concentración de fraude».

En el caso de Málaga esta problemática se detecta sobre todo en poblaciones como Málaga o Vélez-Málaga con una media de tres plantaciones al mes detectadas, les siguen Mijas, Estepona y Alhaurín de la Torrey Alhaurín el Grande, señalaron.

En los últimos años se han registrados numerosos casos de incendios y electrocuciones vinculados a la manipulación de las instalaciones eléctricas. Solo en el último mes, seis centros de transformación han quedado calcinados en Andalucía, cuatro en Sevilla, el último esta pasada madrugada, uno en Almería y uno en Granada, al no poder resistir la sobrecarga de la red derivada del fraude masivo, especialmente por plantaciones de marihuana.



Una plantación de marihuana.

La energía consumida por las plantaciones detectadas entre enero y junio de este año ascendió en Málaga a ocho millones de KWh, suponiendo el 45% de la energía consumida de forma fraudulenta.

No obstante, precisaron que se calcula que el total de las plantaciones de cannabis existentes en España consumen unos 2,2 TWh de electricidad, equivalente a la demanda de una ciudad del tamaño de Sevilla en un año.

Las instalaciones para cultivar marihuana en el interior de edificios, las conocidas como plantaciones indoor, han crecido de manera muy significativa en los últimos años. Los datos de las fuerzas de seguridad indican que son más difíciles de detectar y tienen mayor rendimiento que las plantaciones a cielo abierto, de cuatro a seis cosechas al año.

Los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan 24 horas al día mediante enganches ilegales que causan estragos en la red eléctrica. La sobrecarga

**OPERARIAS DE LIMPIEZA** 

de potencia activa las protecciones de los centros de transformación y provoca interrupciones de suministro que afectan a los vecinos de la zona. «El consumo de electricidad es tan altoy la manipulación de las instalaciones tan devastadora que llegan a originar incendios en líneas subterráneas y en los centros de transformación, hasta el punto de que se han registrado picos de 15 fusibles fundidos al día por centro de transformación», indicaron.

Estas conexiones ilegales provocan incendios en las instalaciones

BAR

generales, pero también en los edificios y viviendas en los que se ubican las plantaciones, originando graves riesgos tanto para las personas que manipulan las instalaciones como para los vecinos del entorno. En algunos puntos de la red gestionados por e-distribución se ha incrementado la potencia para intentar evitar las interrupciones en el suministro a los vecinos, pero, aunque la potencia instalada multiplica hasta por doce la que sería necesaria en función al número de habitantes, las incidencias se suceden, lo que evidencia un alto volumen de enganches a la red.

Por otro lado, la proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por «organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal según el ministerio del Interior», supone además «un riesgo físico para la actuación de los inspectores y técnicos de e-distribución».

En los últimos tres años los empleados de la compañía y de las contratas que trabajan sobre el terreno han sufrido un centenar de casos de violencia física y verbal, en concreto, 51 casos de agresiones y 45 de amenazas.En los seis primeros meses de este año, e-distribución detectó en Málaga 1.312 expedientes de fraude, 68 de los cuales vinculados al cultivo de marihuana que han llegado a consumir el 45% del total de la energía defraudada.

Qué maravilla la

carne a la parrilla









Málaga 13

Mércoles, 7 de agosto de 2024

#### Investigación

## Desarticulada en Málaga una trama dedicada a la venta ilegal de pastillas adelgazantes

Hay 20 personas detenidas en tres provincias y más de medio millón de pastillas intervenidas

LA OPINIÓN Málaga

Veinte personas han sido detenidas en una operación contra una trama dedicada a la venta ilegal de pastillas adelgazantes que contenían un derivado anfetamínico. La organización utilizaba las redes sociales y páginas web para contactar con potenciales clientes y distribuir los comprimidos bajo la apariencia de un complemento alimenticio. En los cuatro registros realizados en Málaga, Granada y Madrid se han intervenido más de 500.000 pastillas y 200.000 euros en efectivo, además de un arma de fuego y sustancia estupefaciente.

La investigación, llevada a cabo por la Policía Nacional, la Guardia Civil y Agencia Tributaria, se inició en febrero, cuando la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios alertó de que habían detectado unas pastillas adelgazantes que tenían un compuesto anfetamínico que podría causar un grave riesgo para la salud. Esta información coincidía con la existencia de varias denuncias de personas que habían tenido problemas de salud por el consumo de este tipo de pastillas.

Las pesquisas policiales permitieron a los investigadores identificar a la totalidad de los miembros del grupo y conocer el funcionamiento de la organización, que usaba las redes sociales y distintas



Golpe al tráfico de pastillas adelgazantes.

páginas web para contactar con potenciales clientes a los que aportaban datos falsos para dificultar una posible acción policial.

Tras identificar al presunto responsable, los agentes localizaron el lugar que funcionaba como centro de operaciones del entramado. Se trataba de una clínica estética desde la que se comunicaban con los fabricantes de las pastillas, ubicados en Turquía. Posteriormente, les facilitaban datos de personas vinculadas con la organización que se encargaban de la adquisición y distribución de las pastillas.

#### Estafada por sus socios

A lo largo de la investigación, los agentes intervinieron en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas cuatro maletas que contenían en su interior más de 120 kilos de productos cosméticos entre los que se encontraban las pastillas. Además, una de las líderes de la organización denunció que parte de los integrantes, mediante la estafa del nazareno, le habían dejado una deuda de 460.000 euros en la compra de productos cosméticos. Los agentes pudieron constatar así la relación existente entre la líder y sus socios de la organización, así como la posterior escisión del entramado debido a estos hechos.

Identificada la estructura de la organización, y ante el grave riesgo que suponía para la salud de posibles consumidores, los agentes culminaron la investigación

Los comprimidos, fabricados en Turquía, tenían un compuesto anfetamínico

Varias personas denunciaron problemas de salud tras el consumo de estos productos

con la realización de cuatro registros en las provincias de Málaga, Granada y Madrid. Además de los elementos intervenidos, los agentes bloquearon nueve cuentas bancarias y detuvieron a 20 personas, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial como presuntas autoras de delitos contra la salud pública, contra los consumidores, blanqueo de capitales, estafa y pertenencia a organización criminal.

#### Sucesos

### Desactivados en Marbella cinco puntos de venta de droga

La Policía Nacional detiene a 13 personas en torno a un clan familiar que operaba en Las Peñuelas

LA OPINIÓN málaga

La Policía Nacional ha detenido en Marbella a 13 personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública en una operación que ha desactivado cinco punto de ventas de drogas especializados en la barriada de Las Peñuelas. El negocio ilícito era controlado por un clan familiar, establecido como un grupo criminal, con un claro reparto de funciones entre sus miembros. En cada uno de los puntos quedaba diferenciada, de manera clara, el tipo de sustancia estupefaciente que se comercializaba, el perfil de los compradores y el horario de la venta.

La investigación se inició a comienzos del año tras detectar cierta alarma social en el vecindario ante el constante trasiego de personas drogodependientes. Para la desactivación de cada uno de estos puntos de venta de droga, se estableció un dispositivo discreto para que los agentes pudieran adentrarse en la zona y poder así establecer la plena identificación de los investigados. Se realizaron cinco registros en viviendas en los que se intervinieron varias armas blancas, 1.330 euros en metálico, una veintena de papelinas de cocaína, envoltorios con hachís y una bolsa que contenía marihuana.

#### Vélez-Málaga

### Intervienen 330 camisetas de fútbol falsificadas

LA OPINIÓN Málaga

La Policía Local de Vélez-Málaga ha llevado a cabo una operación que resultó en la incautación de 330 equipaciones de fútbol falsas. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para proteger a los consumidores y combatir el comercio ilegal en el municipio. Las equipaciones, que imitaban a las de varios equipos de fútbol, estaban destinadas a ser vendidas a precios
significativamente más bajos
que los productos auténticos,
perjudicando tanto a los consumidores como a las marcas legítimas. El alcalde de la ciudad, Jesús Lupiáñez, elogió el trabajo de
la Policía Local y subrayó el
compromiso del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga con la protección de los derechos de los consumidores y la lucha contra el
comercio ilegal.

### MARBELLA | SAN PEDRO ALCÁNTARA

Miércoles, 7 de agosto de 2024

#### **Medio Ambiente**

Administraciones y colectivos sociales de la comarca apelan a la ciudadanía para hacer frente a un residuo que representa más del 80 por ciento de los deshechos que se recogen en los litorales de unos municipios cuyas economías dependen del buen estado de las playas y la llegada de turistas

## Un mar de plástico en la Costa del Sol

#### MARCEL VIDAL Marbella

Los plásticos se han convertido en el enemigo silencioso en el litoral de la Costa del Sol y en uno de los quebraderos de cabeza de administraciones comarcales, empresas y asociaciones sociales.

En un momento de urgencias ante el cambio climático, este tipo de residuos son, con diferencia, los más frecuentes en las aguas de unos municipios cuya principal actividad económica está muy ligada a las playas y la llegada de turistas.

Las 15 embarcaciones que coordina la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol para mantener limpias las aguas del litoral de la comarca han recogido, desde su entrada en servicio a mediados de junio, cerca de 54,5 metros cúbicos de residuos, de los que más del 82 por ciento son plásticos.

Los barcos -de los que cuatro desarrollan su labor en el litoral y once, en las playas - recogieron en julio alrededor de 31,6 metros cúbicos de residuos, de los que 27 metro cúbicos fueron plásticos, lo que supone cerca de 85 por ciento del total.

Del resto de residuos recogidos, la madera ocupó 5,7 metros cúbicos; las algas, 0,5 metros cúbicos;



Una de las embarcaciones que velan por el mantenimiento del litoral en verano, en el puerto de Marbella.

#### «El cuidado del entorno corresponde a todos», destaca la Mancomunidad

y la materia grasa, el 0,32, según datos de la Mancomunidad de Municipios.

La expansión de este tipo de residuos ha llevado a algunos responsables políticos de la comarca a expresar su preocupación por la situación del litoral y a apelar a la colaboración a los vecinos de la Costa del Sol.

«Evidentemente, el plástico que llega al mar lo arrojamos nosotros», señala el presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña.

«El cuidado del entorno corresponde a todos los ciudadanos. Hago un llamamiento para que tengamos conciencia de que debemos ser más cuidadosos», agrega.

Colectivos sociales y empresas de Marbella organizan periódicamente campañas ciudadanas para recoger residuos del litoral del municipio.

Entre ellos se encuentran Pro-Dunas y la empresa suministradora del agua en Marbella, Hidralia, que impulsaron en junio una campaña con el lema 'Sin contaminación por plásticos' en la que recogieron 50 kilogramos de basura en el entorno de las Dunas de Artola.

«Hasta que no te pones a recoger, no te haces una idea de lo poco que respetamos el entorno. Sólo queda un camino, el de la concienciación», señaló entonces Hidralia. ■

#### **Turismo**

#### Marbella registra en 2024 su mejor dato de ocupación en seis ños

MARCEL VIDAL Marbella

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, destacó ayer la «solidez» que, en su opinión, muestra el mercado turístico del municipio, después de que, según señaló, haya superado en el primer semestre de 2024 sus estadísticas de ocupación de los últimos seis años y batido los registros de rentabilidad hotelera y de estancia media.

La alcaldesa aseguró que el número de visitantes procedentes de Estados Unidos ascendió un 20 por ciento más respecto a los seis primeros meses de 2023; y más de un 21 por ciento en junio.

EEUU, aseguró, se ha convertido en el segundo país de origen de mayor relevancia, después de Reino Unido, y por delante de Alemania, Francia o Irlanda.

La regidora destacó también el aumento del turista árabe y su fidelización hacia el destino gracias, entre otras medidas, a la conectividad de vuelos directos.

«El turista árabe supone un gran impacto en la actividad económica de la localidad, dada su elevada capacidad de gasto, con una media diaria que supera los 600 euros y que puede alcanzar, incluso, los 1.000 o 1.500 euros», agregó. ■

#### Sanidad

## Pacientes constituyen una asociación para pedir mejoras en la sanidad pública de la Costa

El colectivo busca recabar las sugerencias de los pacientes y sus familiares de la comarca y trasladarlas a las formaciones políticas, sindicatos o colegios profesionales

MARCEL VIDAL Marbella

Pacientes de la Costa del Sol han creado una asociación para reivindicar mejoras en los hospitales y centros asistenciales públicos de la comarca. La Asociación de Pacientes de la Costa del Sol ha creado una página web y cuentan con un número de whatsApp y un correo electrónico para recoger las sugerencias de los usuarios de la sanidad pública de la comarca.

El colectivo asegura que carece de intereses políticos y señala que, entre sus objetivos, figuran trabajar para mejorar la sanidad pública de la comarca y la calidad de vida y bienestar de los pacientes; o cooperar en la divulgación de los estudios desarrollados por especialistas y profesionales de la salud e investigadores y promover la edición y publicación de revistas, folletos, documentos y artículos relacionados con la sanidad.

El colectivo destaca su deseo de reunirse con formaciones políticas, sindicatos y colegios oficiales de la Costa del Sol.

«Como paciente crónico, he considerado que era el momento de poner energías en mejorar la sanidad pública en la Costa del Sol desde una perspectiva constructiva que ayude a la administración de los centros sanitarios en la toma de decisiones enfocadas en los pacientes ya que de una u otra manera nos afectan como principales destinatarios de la sanidad», apunta el presidente de la asociación, Antonio Moro.

«Comenzamos esta andadura conscientes de la situación por la que atraviesa la sanidad pública y es por eso que hemos decidido todo un grupo de pacientes, familiares de pacientes y usuarios de la sanidad pública unir opiniones que trasladaremos a los responsables de la administración para que se tengan en cuenta, siempre con el objetivo de poder mejorar un sistema de asistencia al que de una u otra forma todos recurrimos», agrega.

#### **Bienestar animal**

## Mijas limita los burro taxis y coches de caballos bajo alertas meteorológicas

El servicio dejará de prestarse cuando haya aviso de color naranja o rojo, y cuando sea amarillo no estará disponible entre las 14 y las 18 horas

A.G. Málaga

La alcaldesa del municipio de Mijas, Ana Mata, ha emitido un bando municipal a través del cual reduce el servicio de burro taxis y coches de caballos con el objetivo de proteger la salud y el bienestar tanto de los cocheros y arrieros como de los propios animales.

De esta manera, el bando establece que los burro taxis y los coches de caballos no deberán prestar sus servicios cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decrete aletas y avisos de color naranja o rojo como consecuencia de las previsiones de altas tempera-

La alcaldesa ha dictado este nuevo bando municipal teniendo en cuenta la ordenanza que regula dichas actividades, publicada en febrero de 2012 en el Boletín Oficial de la Provincia de Malaga, y que detalla que en caso de interés público podrán modificarse los horarios de estos servicios.



Imagen de un burro taxi, desplomado en un descansadero en Mijas.

En los últimos días se han viralizado varios videos de burros que se desplomaban en el suelo

Asimismo, el bando dictado por este bando y lo estima muy necela alcaldesa de Mijas añade que incluso cuando la alerta de la Aemet sea de color amarillo por altas temperaturas el servicio no estará operativo entre las dos y las seis de la tarde.

El concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Mijas, Marco Cortés, defiende las directrices de

sario, no sólo para los trabajadores del sector, sino para los propios animales: «La situación que estamos atravesando con constantes alertas debido a las altas temperaturas hacía muy necesaria la existencia de este bando, en el que el Consistorio lleva trabajando un tiempo. Por encima de todo debe

primar la salud y lo que se busca con este bando es garantizar que prevalece el bienestar tanto de arrieros y cocheros como de los animales».

Además, el bando municipal incluye una serie de recomendaciones recogidas en la 'Guía de buenas prácticas para el bienestar en équidos de coches de caballos de servicio público' publicada por el Consejo General del Colegio de Veterinarios de España y que, entre otros consejos, recopila una se-

#### El Pacma ha presentado sendas denuncias en la última semana por maltrato animal

rie de buenas prácticas relativas a los descansos, equipamientos, características de las cuadras y los cuidados que deben recibir estos animales.

Dicho bando ya está publicado en el tablón de anuncios municipal y, por tanto, está en vigor y así seguirá hasta nuevo aviso.

La alcaldesa Ana Mata ha dictado este bando después de que el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) haya interpuesto dos denuncias en menos de una semana por un presunto maltrato a los burro-taxis en Mijas tras hacerse viral varios vídeos a través de las redes sociales en los que mostraba a dos de estos animales desplomándose, uno de ellos, en su área de descanso. ■

#### Vía pública

## Torremolinos inicia este 7 de agosto un plan de choque de limpieza

La limpieza habitual de por las mañanas se reforzará durante dos meses en cinco sectores con seis hidrolimpiadoras por las tardes

A.G. Málaga

El Ayuntamiento de Torremolinos va a iniciar un plan de choque de limpieza este 7 de agosto.

Durante dos meses, en el turno de tarde se dispondrá de seis hidrolimpiadoras que prestarán servicio todos los días de la semana en cinco zonas, las más demandadas del municipio durante los meses de verano, y que en agosto multiplica considerablemente su población con la llegada de turistas y personas que cuentan en la localidad con una

segunda residencia.

Los sectores donde se reforzará la limpieza se irán ampliando de manera progresiva debido a la extensión del municipio, sin perjuicio de que se mantenga con normalidad el servicio habitual con seis hidrolimpiadoras en el turno de mañana, y el servicio de baldeo con cuba en turnos de mañana, tarde y noche, para atender estas y el resto de zonas que no están incluidas en este plan de choque.

Las zonas en las que se llevará a cabo el plan de choque son La Leala-Cantarranas-El Pinillo; Higueralillo-Pisos del Cura-Mavisa-Fa-

lange-El Pozuelo; Benyamina; La Colina-Olas de Procusán; y Los Álamos. Las zonas de actuación de cada día pueden consultarse a través de la app 'Torremolinos Despega' en el icono 'Refuerzo de limpieza'.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Torremolinos está llevando a cabo más de 20 actuaciones en distintos barrios del municipio. Unos trabajos incluidos en el plan global de actuación en los barrios que bajo el nombre 'Torremolinos Despega' se inició en 2022 y se intensificó el pasado mes de marzo con el objetivo de mejorar todas las áreas de la ciudad.

## **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

#### 9 de agosto

Benalmádena (16600115, 16600127, 16600147) : 08:00 a 13:45 avenida del mar, subida edif. coloso, urb. torrequebrada

Fuente de Piedra, Sierra de Yeguas (16601477) : 08:00 a 16:00 bo navahermosa, cr sierra yeguas, cs el madroño, cs las rosas, lg diseminado, la peñuela, pa 11

Málaga (16659489): 08:00 a 11:00 c arroyo galica, c escr ambrosio acuña, c escr arrese ontívero, c escr barban castro (malaga), c escr fco.gallegos, c escr fuentes cerda, c escra galvez cabrera, cr olias, ctra olias (malaga)

Marbella (16653771): 06:30 a 16:10 cr nacional 340, cs las dunas (16599787, 16599791, 16599799): 08:30 a 17:30 av ricardo soriano, c arturo rubinstein, c camilo jose cela, c/camilo jose cela edif. gran marbella, ps maritimo

Mijas (16639273): 07:30 a 09:30 av polaris (riviera del sol), c ar c9-juncal playa (mijas costa), ed aguamarina (r.del sol (16639283): 10:30 a 12:30 c poligono 10 (mijas), ds majadilla del muerto, ds rosas, las (la cala), pg 10, ur cala golf, ur rosas, las (la cala) (16639291): 13:30 a 16:00 ag loma, la (ctra.mijas, av mijas de (mijas), c distrito las lomas, cr mijas de, ds loma la, grarroyo pajares, ur loma la, ur lomas de mijas

Rincón de la Victoria (16632985): 08:00 a 17:00 c arroyo granadillo

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico. **TELÉFONO DE AVERÍAS: 900850840** 

## El espejo del verano

El verano tiene la poderosa facultad de conjurar la caída del velo que nos ata a nuestros roles laborales. Trabajando, uno es; pero es descansando, falto de obligaciones, cuando uno también se muestra como realmente es. Incluso cuando rehuimos del tiempo libre y sus horas silentes y carentes de toda vinculación salarial, quizá lo hagamos porque somos plenamente conscientes de la afirmación previa y nos resulte pavoroso enfrentarnos al espejo interior: a ese yo sin modulaciones laborales. Es también

por ello que la jubilación, tan ansiada y tan temida, se alza como un verdadero retrato de las personalidades: ya no tienes que trabajar, haz, pues, lo que quieras, muéstrame quién eres.

Y es que, en el mundo de lo laboral, nuestra identidad se moldea, en cierto modo, y se restringe a cuenta de las demandas de cada contexto: buscamos satisfacer expectativas, alcanzar metas, coordinar equipos y cumplir con una serie de plazos, esto es: somos la suma de lo que hacemos y lo que esperan de nosotros en el marco justificativo de una nómina mensual, porque, a fin de cuentas, el trabajo no es la ONG, uno trabaja para vivir y rodar.

Independientemente del medio por el que cada cual se sostiene, con vocación o sin ella, sea uno autónomo, empresario, funcionario o trabajador por cuenta ajena, esta realidad se da en menor o mayor medida. Pero mientras tanto, ojo, la verdadera personalidad aguarda agazapada y latente el momento justo para emerger.

En cualquier caso, ello no quiere decir, repito, que uno no sea lo que es trabajando, y que cada personalidad no aflore de manera concreta e irrepetible en cada entorno laboral, pues el derecho a trabajar, bien lo dice la jurisprudencia, no es sólo el derecho a ejercer un oficio o empleo digno, sino a desarrollarse como persona trabajando, y ello trae consigo, evidentemente, cierto carácter definitorio que aflora cuando nos desempeñamos.

No obstante, insisto, el verano también nos define. Por mínimo que sea nuestro periodo vacacional, éste nos dará la posibilidad de pronunciarnos sobre las verdaderas inercias de nuestro yo. Y así, es en este lapso donde uno muestra su abnegación al sumarse a los planes que por mayoría anhela la comunidad humana que conforma su hogar; o bien se repliega para dar forma a lo que le venga en gana y sin tener en cuenta opiniones colectivas. Es en ese tramo donde uno se dice de monte, de mar o de casa; de chiringuito, de bocata o de gastrobar. Es en el verano y en los tramos de su descanso donde uno muestra al mundo si verdaderamente no lee porque no tiene tiempo o porque, verdaderamente, no le da

la gana. Es el verano el que nos muestra, sin ápice de duda, si somos reposo y letargo o energía vital y movimiento; si somos seres comunitarios o solitarios; si hacemos hueco para llegar a lo profundo de nuestros seres queridos y nos rodeamos de ellos por medio de encuentros cálidos y diferentes, o preferimos llenar la vida de gentes y muchedumbres para no alcanzar esos temores que nos pueden delimitar y desenmascarar en el silencio frente a otro.

Pero también es posible, y haberlos haylos, que uno pertenezca a esa clase de personajes que no conciben la vida sin el impulso obligacional dado por otros: soldados que nacieron tal que así, para que se les mande y se les dirija, y que, fuera de

todo engranaje obligacional, se tornan mustios y somnolientos, como si la vida se les escapara por las fisuras de agosto; y se secan y se tronchan procurando retener el último aliento hasta el día uno de septiembre, a fin de pregonar la vuelta al cole, a la oficina o, en definitiva, a las inercias que nos sujetan a nuestras obligaciones y que nos hacen vivir sin pensar demasiado ni quienes somos, ni a quiénes queremos, ni a dónde vamos ni de dónde venimos.

El verano, en cualquier caso, nos invita a aprovechar una responsabilidad diferente: a no dejar pasar el tiempo porque sí, a modular nuestra libertad sin las estructuras que durante el resto del año guían nuestras decisiones, a ser protagonistas de un proceso de autogestión personal tan revelador como desafiante y que nos muestre tal cuál somos en el marco de nuestras preferencias, prioridades y vinculaciones.





EN CORTO PEDRO DE SILVA

Ha sido tan brutal el afán de la extrema derecha de apropiarse de la «reconquista», con su epicentro en Covadonga, que ha desatado como reacción un negacionismo histórico igual de burdo, bajo la excusa de la «desmitificación». Pero la historia factual y sus huellas materiales bajo los mitos tienen sus derechos. Si negamos la existencia de Pelayo y de una batalla (o escaramuza, da igual) en Covadonga, ¿habría surgido por generación espontánea una dinastía, la del Reino de Asturias -o de los astures- que arranca de ese hito y cuya actividad a lo largo de dos siglos explica el evidente retroceso del territorio islamizado y ha dejado vestigios materiales tan soberbios como el Prerrománico? ¿Negaremos el Reino de León, que es su continuidad? ¿Echaremos abajo, como simples decorados, los miles de castillos, cargados de signos, que en toda España dan cuenta de las respectivas posiciones?■





#### Mucho miedo



JUAN JOSÉ MILLÁS

Releo un libro que leí por primera vez hace mil años, cuando yo no era yo. No, al menos, este yo de ahora. Mi cuerpo ha cambiado, mis células se han renovado, mi percepción del mundo y de las cosas es diferente a la de entonces. Todo es nuevo, en fin, y sin embargo no solo guardo memoria de aquel yo, sino que forma parte de mí, aunque no lo reconozca como mío. El libro está muy subrayado, no siempre con acierto. ¿Subrayaba esos textos para mí o para otro u otros? No soy capaz de recordar para quién subrayaba entonces. Ahora subrayo para mis muertos. Me gustaría que mis muertos leyeran esta frase o esta otra. A veces, cuando leo, imagino a todos mis difuntos leyendo por encima de mi hombro. Por eso destaco algunos pasajes

#### A veces, cuando leo, imagino a todos mis difuntos leyendo por encima de mi hombro

del libro que tengo entre las manos. Este va para ti, papá; este otro para ti, mamá. Y esta frase para Facundo, un compañero de estudios que se suicidó en segundo de Filosofía dentro del coche de sus padres, un Seat 600 en el que, con una manguera, recondujo al interior del vehículo los humos del tubo de escape. Decía llamarse Facundo por Facundo Cabral, un cantante al que sus padres adoraban, pero las fechas no cuadran. Facundo Cabral era más de nuestra época que de la de nuestros progenitores. Nunca se lo echamos en cara.

A lo que iba es a que ya no leo nunca para mí, leo para los otros. Me medico también para los otros. Sin necesidad de que me duela nada, me tomo un ibuprofeno para calmar los dolores del mundo. Ya no me duelo yo, me duele el mundo. Por las mañanas, me tomo un café bien cargado para que se despierte el mundo. Tengo la sensación de que el mundo entero duerme mientras suceden los horrores que atraviesan el telediario. Es increíble que los locutores y las locutoras (el genérico no siempre alcanza) no se arranquen el pelo ni se arañen el rostro mientras dan las cifras de los muertos aquí, de los heridos allá y de los hambrientos acullá.

Cambiamos varias veces de cuerpo a lo largo de los años porque no cabemos en él. Lo increíble es la permanencia del yo en todos esos cuerpos sucesivos. El yo de ahora no es el yo del que leía hace años este mismo libro, pero guardo memoria de ambos (del yo y del libro). La vida es una novela de terror de Stephen King: está mal escrita, pero da mucho miedo.

Copinión DEMÁLAGA Miércoles, 7 de agosto de 2024

#### ¡Cuánta certeza!



**360 GRADOS**JOAQUÍN RÁBAGO

No sé de dónde sacan tantos medios de Occidente la certeza de que el detestado presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha perdido irremediablemente las elecciones en su país.

¿Es porque la prensa norteamericana, de referencia para muchos «analistas», ya pronosticó lo que ocurriría y lo testificó luego sin vacilaciones el propio Antony Blinken?

¿Es tanta la fe atlantista de muchos que les basta la palabra del secretario de Estado de la Casa Blanca, convertido en árbitro imparcial e imperial de elecciones ajenas?

¿Acaso no han escarmentado con lo ocurrido antes con Juan Guaidó, el autodenominado presidente interino de Venezuela, hoy prácticamente desaparecido?

El secretario de Estado Blinken habló de «pruebas abrumadoras» que acreditaban una abrumadora victoria del candidato apoyado por EEUU, Edmundo González, hombre de paja de la auténtica dirigente de la oposición, la ultraliberal María Corina Machado.

Blinken ni siquiera presentó pruebas. Bastaban al parecer los resultados de los sondeos a pie de uma efectuados por la empresa norteamericana Edison Research y los que ofreció la propia oposición.

La empresa demoscópica que denunció el supuesto fraude del Gobierno de Caracas ha llevado a cabo antes sondeos en países estratégicos para los intereses de EEUU como Ucrania, Georgia o Irak.

Y tiene vínculos con emisoras al servicio de esos mismos intereses como Radio Free Europe o The Voice of America.

Pero hubo también otros observadores como el US National Lawyers Guild de EEUU (Gremio Nacional de Abogados), que dijeron, por el contrario, no dudar de la transparencia del proceso electoral.

Esa organización de juristas, con cerca de un siglo de existencia, criticó los ataques de la oposición al sistema electoral venezolano y denunció los intentos de Washington de provocar un cambio de régimen en Caracas.

La única certeza que a uno le cabe es el tremendo daño que las sanciones económicas de Occidente han provocado en Venezuela: tres veces mayor, al decir del diario The Washington Post, que el producido en EEUU por la Gran Depresión de los años treinta.

Como señala el economista Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de la capital norteamericana, «en Washington, democracia significa sólo que un Gobierno haga lo que quiere el Departamento de Estado».

Venezuela tiene reservas petroleras de 500.000 millones de barriles y no respeta la política exterior de EEUU, lo que, según Weisbrot, automáticamente le convierte en enemigo número uno del Gobierno de Washington y blanco de los medios.■

### Habrá otra Hiroshima...

El problema puede que radique en cuales son los objetivos que se persiguen en el planeta y en la falta coherencia para definirlos

Este 6 de agosto se ha cumplido el 79 aniversario de una de las mayores crueldades que el ser humano perpetró, a lo largo de la historia, de una sola tacada. Lo malo es que tras la debacle con tanta muerte y destrucción, con la desolación y el dolor que causó tal hecatombe, no aprendimos la lección. Seguimos sin tomar nota del pasado, sin asimilar nada, con una muestra de irracionalidad palpable. Y lo que es peor, afloran agoreros y seres ponzoñosos dispuestos a crear el ambiente que

permita repetir tanta maldad; para ello siembran y cultivan el odio al diferente, que también es el semejante según con los ojos que se mire.

Son muchos los que intentan justificar el bombardeo de una ciudad, o sea de un lugar donde habita el ciudadano civil, como forma de persuadir al gobierno nipón hacia la rendición. No pudieron dejarla caer en otro lugar donde se ubicaran los verdaderos responsables del conflicto, o sea sus mandos y su

ejército, sino que tuvieron que hacerlo sobre un espacio vital poblado de inocentes ciudadanos más o menos implicados en la defensa de su país, al menos con su apoyo moral.

Pero las generaciones no transmiten sentimientos y emociones provocados por las propias vivencias, solo las relatan. El dolor, el miedo, la muerte y la debacle, el vivir tanta desgracia, escapa a la experiencia vicaria que deberían asumir las nuevas generaciones. Estas siguen convirtiendo en héroes a verdaderos asesinos por el mero hecho de haber matado más y mejor que los vencidos. Uno se pregunta: ¿qué falla?, ¿por qué no se aprende del pasado?, ¿por qué las viejas ideologías que ya mostraron su malignidad destructiva, su insolidaridad y perversión social vuelven a arraigar en los nuevos corazones?

Creo que esta sociedad poliédrica, donde se conjugan tan dispares intereses, está condenada a la contienda, hasta que no se delimite el perfil del ser humano que debería poblar la tierra, desde el respeto y libertad para vivir en comunión de intereses mediante principios que permitan señalar el bien y el mal en función de lo que, cada uno, aporte al desarrollo y evolución civilizada de un orden mundial humanista y solidario.

La sociedad sólida, de principios dogmáticos, de credos y valores inalienables, que se nos ha venido imponiendo a lo largo de la historia, ha mostrado claramente sus propias contradicciones para el cultivo de una paz razonada y razonable, donde la libertad responsable del ser humano sea el garante de la misma. Tal vez haya que dar paso a la sociedad líquida, mejorando la idea de Bauman, para que los procesos evolutivos sean asimilables desde la transformación que ella permita y que nos veta férreamente la civilización sólida e irrefutable que hemos heredado del pasado.

Nunca en el mundo hubo mayor comunicación, mayor conocimiento, mejor tecnología y medios para hacer de la sociedad un mundo más coherente y coordinado para ser feliz, para entenderse y cultivar la paz. El problema puede que radique en cuales son los objetivos que se persiguen en el pla-

neta y en la falta coherencia para definirlos; en dónde se pone el principal valor de la existencia... en el ser humano o en el poder y dominio de los recursos, el dinero y el conocimiento. Parece que el valor del ser humano ha pasado a segundo orden en beneficio del mercado y la riqueza material.

No tengo mucha fe en que las cosas cambien. Después de Hiroshima vino Nagasaki, y luego, visto el espectáculo y el resultado, se entró en una carrera ar-

mamentística a caballo de la paranoia de líderes y pueblos abducidos por ellos. La paz no se firmó, sino que se atrincheraron en sus puestos en disposición de persuadir al otro de que el mal causado en la contienda sería mucho mayor que el beneficio a obtener... pero eso es subjetivo, como muestra lo ocurrido en otras guerras, como Ucrania o Gaza, sin olvidar las ya enquistadas desde hace tiempo, donde se desarrollan escaladas simétricas de imprevisibles consecuencias.

Pero si hay algo que me preocupa por encima de cualquier otra cosa es la estupidez del ser humano, que se deja arrastrar y abducir por ideas superfluas obviando lo esencial y cayendo en las redes de sujetos perversos movidos por el odio.

Habrá, indudablemente, más guerra, más muertes y destrucción, más crueldad y vileza porque el dios del poder así lo demanda, sediento de sangre y muerte solo pretende sembrar el miedo y conseguir la sumisión. Aunque se diga que las armas son disuasorias, estas se hacen para ser usadas, las bombas para ser lanzadas, y la capacidad destructiva para ser mostrada en un momento dado si ello es necesario, según el laxo criterio de quien manda.

Con ello me viene a la memoria la obra de Fiódor Dostoyevski, Crimen y castigo, y cómo defiende Rodión que es lícito el crimen ejecutado por seres superiores, por líderes y mentes privilegiadas, que lo cometerían para salvar a la sociedad de una situación deleznable, de injusticia, o procurarles una mejor vida. Así somos los seres humanos y así nos va y seguirá yendo generación tras generación.



#### CARTAS

#### Desocupar a Desokupa y a muchos más

Martin Sagrera Capdevila MÁLAGA No es un bulo veraniego. Una organización tan denunciada por coacciones, intimidaciones y lesiones como Desokupa va a enseñar sus métodos al Sindicato Unificado de Policía, con 30.000 miembros, aunque algunos se den de baja de pura vergüenza, como ya su representante en Vizcaya.

Para sobrevivir hoy en nuestro clima, la vivienda es tan necesaria como el comer. Pero «nuestros» políticos, (incluso el «socialista», pero que mantiene a un Marlaska y leyes represivas), se han preocupado mucho más por ocupar ellos el palacio de la Moncloa que por permitirnos tener un techo donde cobijarnos.■

#### **NUEVA ETAPA EN CATALUNYA**

## La investidura de Illa, encarrilada pero pendiente de Puigdemont

El pleno para elegir al socialista presidente de la Generalitat se celebrará el jueves, aunque Junts amaga con suspenderlo si se detiene al expresidente

SARA GONZÁLEZ Barcelona

Con corbata roja corporativa y tras ser recibido por el presidente del Parlament, Josep Rull, con rictus severo, el líder del PSC, Salvador Illa, es desde ayer oficialmente candidato para el pleno de investidura que se celebrará mañana jueves a las 10 horas de la mañana, a la espera que los grupos parlamentarios ratifiquen la fecha en una reunión de la Diputación Permanente hoy miércoles. Con los 68 síes de ERC y de Comuns amarrados para convertirse en el próximo jefe del Gobierno catalán, a Rull no le ha quedado otra que designarlo como presidenciable con un ojo puesto en el regreso de Carles Puigdemont, cuya detención podría motivar la suspensión de la sesión y, por lo tanto, el aplazamiento de la investidura del dirigente socialista. La incógnita es hasta cuándo, teniendo en cuenta que la fecha límite para evitar la repetición de las elecciones es el 26 de agosto.

Por el despacho del presidente del Parlament desfilaron de nuevo todos los grupos parlamentarios, encuentros en los que tanto los republicanos, por boca de Josep Maria Jové y Marta Vilalta, como los Comuns, encabezados por Jéssica Albiach, ratificaron presencialmente ante Rull que han suscrito un acuerdo con Illa y que, por lo tanto, están dispuestos a votar a favor de que sea el nuevo jefe del Govern. Su esquema, y como los socialistas tienen mayoría para ello en la Diputación Permanente, es que el pleno se celebre en una sola jornada, mientras que fuentes parlamentarias explican que Junts era inicialmente partidario de que se agendara en dos días: jueves y viernes.

#### Actuar con celeridad

Para asegurarse que se actúa con celeridad y que no se dilata más el proceso, los tres grupos del pacto de investidura han registrado que este órgano se reúna con «carácter urgente e inmediato». Finalmente, fue el propio Rull quien asumió la propuesta de convocar el pleno para el 8 de agosto y que ese mismo día se vote la proclamación de Illa.



Salvador Illa, ayer en el Parlament de Cataluña.

Regreso para el pleno

### Vox pedirá el ingreso en prisión inmediato

El diputado y líder de Vox Ignacio Garriga afirmó ayer que su partido pedirá el «ingreso en prisión de manera inmediata» de Puigdemont

GISELA BOADA Barcelona si este regresa al país, al tener vigente una orden de detención por la causa del 1-O. En este proceso judicial, la extrema derecha ejerce como acusación popular, por lo que puede reclamar al magistrado la prisión fe del Govern hasta que se celebre un juicio

provisional para el exjefe del Govern hasta que se celebre un juicio, aunque la decisión final es de Pablo Llarena, el juez instructor.

Tras reunirse con el presidente del Parlament, Josep Rull, en el marco de la ronda de contactos de ayer antes de proponer a Illa candidato a la presidencia, Garriga dijo que pidió a Rull que «evite la humillación» que, a su juicio, supondría la entrada del expresident a la sede de la institución. Según el líder de Vox, esta «humillación» estaría «promocionada» por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y «blanqueada» por «todos aquellos que presumen de tener contactos con Junts», en referencia al PP. «Como hicimos ya en 2017 y como estamos haciendo con el presidente Sánchez, su entorno familiar y el PSOE corrupto vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el delincuente pague por los delitos de los cuales huyó de nuestro territorio nacional». ■

En paralelo, dentro y fuera de los despachos, Junts ya defiende abiertamente una interrupción de la investidura si Carles Puigdemont es privado de libertad, una acción que suscriben ERC y los Comuns, entendiendo que el también diputado de Junts debería poder volver sin ser arrestado por la aplicación de la amnistía. Eso sí, mientras que los posconvergentes no aclaran hasta cuándo debería alargarse en el calendario, tanto el PSC como Esquerra y los morados consideran que no puede ser sine die, sino que, si se da esta circunstancia, debe acordarse una nueva fecha.

Con el reglamento en la mano hay que diferenciar entre un pleno aplazado y uno suspendido. Si no llega a empezar porque la detención de Puigdemont se ha producido antes y Rull considera que el Parlament debe detenerse, estaremos ante el primer supuesto. En cambio, si arranca y se interrumpe a medio celebrar, se daría el segundo escenario. La normativa de la institución solo hace referencia a

que las suspensiones pueden ser de máximo 30 minutos.

Pero tanto en un escenario como en el otro, aunque Rull pueda suspender la sesión, los grupos tienen mecanismos para forzar que se vuelva a agendar. Dos grupos parlamentarios —y, en este caso, hay tres interesados — podrían forzar una convocatoria de la Diputación Permanente para, haciendo uso de su mayoría, defender qué día se retoma la sesión.

La previsión de PSC, ERC y los Comuns es que se agendaría para la semana que viene. Esto es así hasta el 15 de agosto. Hasta ese día, es la Diputación Permanente quien vela por los poderes de la Cámara. A partir de esa fecha, fuera ya del pe-

Jordi Otix

ERC y Comuns están a favor de dilatar el debate y la votación si no es de forma indefinida

#### Las dos fuerzas refrendaron que han suscrito acuerdos para a votar al líder del PSC

riodo entre sesiones, volvería a ser la Junta de Portavoces la que tendría esta potestad. Sin embargo, los grupos promotores de la investidura no prevén superar ese límite temporal.

#### Nueva etapa en la oposición

Por más que se postergue el calendario en el Parlament, Junts empieza a digerir que, con o sin Puigdemont encarcelado, su destino pasa por una nueva etapa en la oposición. «Ejerceremos el liderazgo como primera fuerza de la oposición y como primera fuerza estrictamente de obediencia catalana», aseguró el presidente del grupo en la Cámara catalana, Albert Batet, que prometió trabajar para «revertir el proceso de desnacionalización» que, a su juicio, pretende impulsar el PSC con un Govern que por primera vez estará formado en solitario «por una fuerza política de clara dependencia española».

Illa, por su parte, como el resto de dirigentes del PSC, continúa guardando un silencio que no ha roto ni tan solo tras reunirse con Rull y que pretende mantener hasta el discurso de investidura. Su apuesta es que las incertidumbres vayan cayendo por su propio peso, con las consecuencias del regreso de Puigdemont como último trámite para entrar por la puerta del Palau de la Generalitat, del que ayer ya se despidió Pere Aragonès. ■

La**Opinión** DE MÁLAGA Miércoles, 7 de agosto de 2024 Nacional **Panorama** 19

#### EL PULSO POR LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA



Carlos Martín Urriza, diputado y portavoz económico de Sumar, en el Congreso de los Diputados.

## La tensiones en Sumar dejan en vilo el pacto fiscal con ERC

Izquierda Unida se opone al nuevo modelo acordado para Cataluña y advierte de que es una amenaza para la «solidaridad interterritorial»

ANA CABANILLAS Madrid

Las tensiones internas arrecian en Sumar por el acuerdo de investidura sellado por PSOE y ERC para dotar de un nuevo sistema fiscal a Cataluña. Después de que Compromís y Chunta Aragonesista se mostrasen críticos con este planteamiento en un primer momento, ahora las voces discordantes llegan desde el mismísimo núcleo duro de Yolanda Díaz y se extienden a Izquierda Unida y Más Madrid. Los esfuerzos de Sumar por cerrar filas se han demostrado infructuosos, y lo cierto es que el socio minoritario de Gobierno no puede garantizar a día de hoy el apoyo de sus 27 diputados al nuevo modelo catalán, que necesitaría de una mayoría en el Congreso para materalizarse.

El candidato socialista a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha garantizado a ERC el cumplimiento íntegro del acuerdo para asegurar su apoyo, pero la realidad es que los números comprometen la cesión real de la soberanía fiscal a Cataluña. El documento sellado entre el PSOE y el partido republicano recogía la creación de una «hacienda catalana» y establecía la capacidad de Cataluña de recaudar y liquidar impuestos. Para ello debería reformarse la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA), y necesitaría

todos los votos del llamado bloque de investidura.

Pero amplios sectores de Sumar, tanto en partidos de la coalición como en la propia formación de Díaz, ya han avanzado que no permitirán una reforma en ese sentido, y que solo contemplan una reforma del sistema de financiación que implique al resto de territorios. La realidad es que la mayoría de formaciones integradas en la coalición de izquierdas han

#### El socio de Gobierno no puede garantizar el apoyo de sus 27 diputados al nuevo sistema catalán

mostrado su rechazo al acuerdo, pese a los intentos de Díaz y su partido por blindar el pacto. Ayer, su portavoz económico, Carlos Martín Urriza, miembro de la ejecutiva y del núcleo duro de Díaz, se mostró en contra de la posición de su propio partido y se mostró muy crítico con el nuevo sistema fiscal para Cataluña. Unas críticas que difundieron también el líder de IU, Antonio Maíllo, y Tesh Sidi, la única diputada de Más Madrid.

En la coalición de izquierdas, que tiene 27 diputados, hay más formaciones en contra del acuerdo que a favor. El que más beligerante se mostró desde el primer momento fue el partido valencianista de Compromís, que tiene dos diputados en el Congreso y que ya avanzó su rechazo a esa reforma si no incluía también una reforma de la financiación para la Comunidad Valenciana. Chunta Aragonesista, con un diputado, hizo lo propio.

#### Todos los territorios

Sin embargo, la posición más relevante es la de IU, el principal partido estatal de la coalición de izquierdas que también ha rechazado el pacto por romper el sistema de solidaridad. El partido, que tiene cinco diputados y un importante peso en Andalucía, emitió un comunicado ayer insistiendo en sus «discrepancias» sobre el nuevo sistema fiscal para Cataluña, que a su juicio «haría imposible cualquier mecanismo de compensación con los territorios que menos ingresan», y «llevaría a un sistema territorial confederal carente de mecanismos de solidaridad interterritorial». IU pedía una reforma fiscal para todos los territorios y se mostraba «en contra de la aplicación del criterio de ordinalidad incluido en el acuerdo entre ERC y el PSC», por tratarse de un «criterio contrario al principio de equidad».

A favor del pacto PSOE-ERC, solo está el diputado de Més per Mallorca, los seis diputados de los Comunes y, al menos sobre el papel, Movimiento Sumar, aunque no está claro que sus 11 diputados refrendasen unánimemente la medida, llegado el caso.

# Aragonès ve en el concierto un «salto en soberanía»

El presidente de la Generalitat en funciones hace un balance positivo en su despedida

JÚLIA REGUÉ Barcelona

Pere Aragonès se despidió ayer de la Generalitat. El presidente más joven de la historia de la institución ofició el que previsiblemente será el último Consell Executiu y compareció después en la galería gótica del Palau para hacer balance y dar carpetazo a su Govern republicano, cuyo mando asumió oficialmente en 2021, pese a que ya estuvo al frente de la institución en 2020, con la inhabilitación de Quim Torra, de forma provisional.

«Haber presidido Cataluña ha sido el honor más grande de mi vida», arrancó el jefe del Ejecutivo en funciones, y avisó al que será su sucesor, Salvador Illa, de que deja una Cataluña «mejor» y en mejores condiciones que la que le ha tocado gestionar a él. Ya no solo desde el flanco independentista, en el que se encargó de subrayar que los indultos, la derogación del delito de sedición y la amnistía fueron fruto de la mesa de diálogo que le tocó defender en solitario tras el plante de Junts y su posterior salida del Govern, sino también desde el punto de vista económico, con un concierto económico acordado entre Esquerra y el PSC que asume «íntegramente» su propuesta de financiación singular, que nació del Departament d'Economia. Un triunfo de la negociación que tildó como «el salto en soberanía más importante tras

la recuperación de la Generalitat con el fin del franquismo», en 1977.

«La legislatura que dejamos atrás es en la que ese ha profundizado más en el diálogo y en la que se ha abordado el conflicto político con el Estado. Ha valido la pena, ha permitido avanzar, dejar atrás la represión y lograr las cuotas de autogobierno más relevantes de los últimos 18 años», defendió un Aragonès aparentemente tranquilo, ante la atenta mirada de su vicepresidenta, Laura Vilagrà, y de todos sus consellers - salvo Natàlia Mas-. A cada uno de ellos les regaló el libro Aforismes de Joan Fuster, con una dedicatoria personalizada, y les agradeció su trabajo.

#### Cataluña, encarrilada

«Siempre he concebido la independencia como una caja de herramientas para ponerla al servicio de la mejora de la vida de la gente. Acabo la presidencia de la Generalitat con esta caja con más herramientas, aunque no con todas las de la independencia», espetó y, acto seguido, repasó las medidas estrella de su Govern.

Pese al contexto, el también dirigente de Esquerra defendió que ha conseguido «revertir los recortes» de CiU y que deja como legado el crecimiento de un 30% del presupuesto y la mayor tasa de catalanes con trabajo, la gratuidad del Infantil 2 y el aumento de la plantilla de los Mossos d'Esquadra.



Pere Aragonés, ayer tras la reunión del Consell Executiu.

20 | Panorama Nacional Miércoles, 7 de agosto de 2024 LaOpinión DE MÁLAGA

#### **AVERÍAS Y INCIDENCIAS FERROVIARIAS**

## Renfe exigirá indemnizaciones a Talgo por los fallos en sus trenes

El PP señala al ministro Puente y reclama un pleno del Congreso por el «caos ferroviario»

ANALÍA PLAZA PILAR SANTOS Madrid

Un tren de Renfe se quedó el lunes parado durante casi tres horas en el túnel de acceso a Chamartín. No tenía aire acondicionado y los pasajeros terminaron rompiendo las ventanillas. Renfe acusa a Talgo del «mal funcionamiento» de los trenes de la serie S106 e informa de que «no descarta emprender acciones legales contra Talgo por los daños causados» y por «el retraso en la entrega de los trenes pendientes». En un comunicado enviado ayer, la operadora explica que la avería que sufrió el tren fue eléctrica. Concretamente, según ha podido saber este diario, al tren no le cerraba el disyuntor.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, elevó el tono en Twitter y dijo que esta incidencia es la que «colma el vaso» ante la evidencia de que unos «trenes estrenados el 21 de mayo» están dando «infinidad de problemas que sufren los usuarios y deterioran la imagen del servicio». El tren averiado en Chamartín era un

El episodio del tren de Renfe que se averió este lunes en el túnel de Chamartín y provocó que los pasajeros, atrapados sin luz ni aire acondicionado, rompieran las ventanillas es el último de la larga lista de incidentes ferroviarios que ha habido en España en los últimos tiempos. Aunque en este caso Renfe ha acusado a Talgo de entregar trenes que dan «continuos fallos» y ha descargado toda la responsabilidad en el fabricante, hay otros motivos que explican los problemas.

La empresa pública tardó una horay media en enviar un tren para remolcar al averiado. Como estaba en un túnel, esta lentitud provocó retrasos de hasta dos horas en otros diez trenes de Renfe. Y como la estación de Chamartín está en obras, cientos de viajeros se

Avlo que hacía el trayecto Valencia-Madrid. La incidencia provocó retrasos de entre «60 y 120 minutos» en otros diez trenes, según informó Renfe a este diario. La compañía destaca en su nota que no es la primera vez que un tren como este da problemas. «Esta nueva avería se une al incremento de graves incidencias técnicas en los trenes S106, por lo que Renfe considera emprender acciones por responsabilidad contractual y extracontractual contra Talgo».

#### «Daño reputacional»

La empresa está «cuantificando el daño reputacional y en indemnizaciones a viajeros» que está sufriendo debido a las incidencias en estos trenes. Esta no es la primera bronca entre Renfe y Talgo. La operadora estrenó los trenes S106 en mayo de este año, aunque la entrega por parte de Talgo estaba prevista para enero de 2021. Renfe reclama a Talgo 166 millones de euros por este retraso, así que las medidas que tome en relación a las incidencias se sumarán a esta reclamación.

Este suceso ha llevado al PP a solicitar un pleno monográfico



sobre el «caos ferroviario». Los conservadores denuncian las «continuas deficiencias en Cercanías, Media y Larga Distancia y AVE» y la «absoluta dejación de funciones» del ministro Puente, al que solicitan su comparecencia en pleno. Para poder convocarlo, deben solicitarlo primero ante la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al pleno del Congreso en los meses inhábiles, como es agosto.

La reunión de la Diputación reclamada por el PP, en todo caso, es

potestad de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol (PSOE). Los populares se asegurarían la realización de ambas cosas (la Diputación Permanente y el pleno extraordinario) si lo hicieran en el Senado, donde los conservadores tienen mayoría absoluta. Sin embargo, han decidido pedirlo en el Congreso, donde la mayoría recae en los socialistas y sus socios de investidura y, por tanto, también el control de los órdenes del día.

Las incidencias en la serie 106 de Talgo también se han produci-

do en otras comunidades de España donde han entrado en servicio, como Asturias hace escasas semanas, después de años de retraso en la entrega de los convoyes. Igualmente Renfe pedirá compensaciones económicas a Talgo por las incidencias en los S106 que cubren el servicio Avril en la línea Galicia-Zamora-Madrid desde el pasado mayo junto con los de la línea de Asturias. Las quejas incluyen también la incomodidad de los asientos y el excesivo ruido.

Al margen de los problemas técnicos en los nuevos trenes de Talgo, el episodio de este lunes se complicó porque durante las obras de la terminal cualquier incidencia verá multiplicada su afectación.

## Chamartín, la tormenta perfecta

ANALÍA PLAZA Madrid

apelotonaron en el vestíbulo y la policía tuvo que hacer un cordón de seguridad para que no entraran más. Aglomeraciones así empiezan a ser una imagen habitual.

«Lo que está pasando es la tormenta perfecta», dicen desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf). «Se han juntado las obras, que reducen la capacidad, con que es verano y las incidencias se disparan por las altas temperaturas, con el aumento del tráfico por la liberalización».

Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria, está haciendo obras en Chamartín (al norte de Madrid) para aumentar su capacidad. El tráfico de viajeros en esta estación se ha multiplicado por cuatro en apenas cinco años, según los datos que compartió el ministro Óscar Puente en Twitter:

ha pasado de 1,4 a 5,8 millones de viajeros en el periodo de enero a mayo entre 2019 y 2024. Las obras resolverán este tapón, porque duplicarán la superficie del lobby -de 9.000 a 18.000 metros cuadradosy el número de vías de alta velocidad, de las seis actuales a 12. La pregunta que se hacen en el sindicato Semaf es por qué las obras se hacen después de la liberalización ferroviaria, la principal responsable del aumento de viajeros. Fuentes de Adif responden que «la estación aborda un extraordinario proceso de ampliación iniciado hace muchos años» y añaden que «desde el 16 de julio, el vestíbulo principal de la estación es más amplio» porque se ha derivado a los viajeros de Cercanías a otro la ampliación adicional estará operativa «en los próximos meses».

LaOpinión DEMÁLAGA Miércoles, 7 de agosto de 2024 Internacional Panorama 21

La carrera a la Casa Blanca

## Harris elige al gobernador Tim Walz como su candidato a vicepresidente

La aspirante demócrata opta por el gobernador de Minnesota entre media docena de finalistas para secundarla en las presidenciales • El exprofesor apunta que se trata del «mayor honor» de su vida

RICARDO MIR DE FRANCIA Barcelona

Un antiguo profesor de instituto y entrenador de fútbol americano, criado en diminutos pueblos rurales de Nebraska y con un cuarto de siglo de experiencia militar como voluntario en la Guardia Nacional. Kamala Harris ha elegido al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su candidato a la vicepresidencia tras dos semanas de intenso proceso de selección entre media docena de aspirantes. La demócrata presentó anoche en sociedad a su nuevo lugarteniente en un mitin en Pensilvania al que seguirá una gira por siete de los estados que podrían decidir las elecciones de noviembre. Walz era seguramente el más progresista de todos los finalistas, un hombre campechano y jovial que ha sabido agujerear en solo unos días la narrativa republicana con sus coloquialismos y su visión armónica del futuro de Estados Unidos.

Una vez se hizo pública la noticia, Walz reaccionó describiendo su nombramiento como «el mayor honor de mi vida», escribió en X. «La vicepresidenta Harris nos está enseñando la política de lo que es posible. Me recuerda un poco a mi primer día de colegio», dijo antes de pedir a los estadounidense que se sumen a su campaña. Casi en paralelo, su jefa de filas apuntó que Walz «ha obtenido resultados para las familias trabajadoras» como profesor, entrenador, gobernador y veterano el Ejército. Una idea muy distinta a la que lanzaron sus rivales republicanos, que no tardaron en describir a Walz como un «peligroso extremista liberal».

#### **Evitar riesgos**

En la decisión de Harris parece haber primado la máxima no siempre seguida por otros candidatos a la hora de escoger a su vicepresidente: lo primero es no hacer daño. Es lo que podría haber ocurrido con el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, muy cuestionado por el ala progresista del partido por su apoyo incondicional a Israel en Gaza o sus inclinaciones neoliberales. O con el también gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, un tiburón de las



Kamala Harris y Tim Walz, el pasado mes de marzo en Saint Paul, Minnesota.

**Perfil Tim Walz** El aspirante destaca por su atípica normalidad entre políticos millonarios y sus victorias en zonas rurales blancas y conservadoras

## Un hombre común de la América olvidada

R. M. D. F. Barcelona

Tim Walz no estaba aparentemente entre los favoritos para convertirse en el candidato a la vicepresidencia de Kamala Harris. No procede de ninguno de los estados que decidirán las elecciones en noviembre, a diferencia de Josh Shapiro (gobernador de Pensilvania) o Mark Kelly (senador de Arizona), ni era particularmente conocido. Pero hace dos semanas, su estrella empezó a cambiar. En una entrevista en el influyente programa Moming Joe, Walz argumentó que han sido las políticas republicanas las que han destruido la supuestamente idílica América rural. «No nos gusta lo que está pasando. No puedes ir siquiera a una cena de Acción de Gracias con tu tío porque acabas innecesariamente en una extraña pelea», dijo arrancando una sonrisa al presentador. «Es verdad, esta gente son sencillamente raros», apostilló.

Sin darse cuenta, Waltz había encontrado oro al colgarle a Donald Trump, su número dos J. D. Vance y el cuñado republicano de turno la etiqueta de weird (raro, extraño, anormal). Su descripción se hizo viral y dio pie a una cascada de memes hasta colarse entre la artillería pesada de los demócratas.

Es una de las virtudes del gobernador de Minnesota, su campechanía y cercanía al estadounidense común. Su atípica normalidad entre una clase política saturada de millonarios, activistas de todo signo y políticos salidos de las cunas universitarias más elitistas. Pero también su capacidad para ganar elecciones en zonas rurales blancas y conservadoras. Sus credenciales militares y sus años abogando por los derechos de los veteranos en el Congreso. O su experiencia en Minnesota gobernando durante su primer mandato sin el control del Parlamento, el mismo escenario que podría encontrarse en Washington si los demócratas ganan las elecciones. ■

finanzas criado en una de las familias más ricas del país. Walz es todo lo contrario. Algo parecido a un hombre común, un antiguo profesor de geografía que sirvió inicialmente en el Ejército para poder pagarse los estudios y que conoce al dedillo esa América blanca, rural y venida a menos que ha basculado hacia el trumpismo en los últimos ocho años.

El entorno de Harris había dicho estos días que buscaba a un político con experiencia ejecutiva y buena química personal, alguien con el que pudiera compartir el peso del timón de mando. Walz es de su misma quinta. Tiene 60 años frente a los 59 de la vicepresidenta. Y podría servirle también como antídoto para frente a esa narrativa republicana que la presenta como una liberal elitista de San Francisco. Walz es todo lo contrario. Acabó el colegio en una aldea de 400 habitantes en las llanuras de Nebraska y durante muchos años ha sido miembro de la Asociación Nacional del Rifle, de la que se ha distanciado por su políticas en Nebraska. Walz habla como el estadounidense común. No en vano, su ocurrencia de llamarle «weird» a Trump y a los suyos, un término coloquial que significa raro o extraño, se hizo viral y se convirtió en uno de los martillos hidráulicos de la campaña demócrata.

Pero también tiene muchos amigos en el Congreso en Washington, donde se le aprecia y se le considera un interlocutor de peso tras haber servido en el Capitolio durante 12 años. La matriarca del partido, Nancy Pelosi, aparentemente abogó por su candidatura, al igual que la rama más izquierdosa del partido. Y es que si bien no es un radical, se parece a los viejos demócratas de antaño, con conciencia social, cercano a los sindicatos y sin demasidadas hipotecas aparentemente con Wall Street, Big Techy las grandes fortunas. Como gobernador en Minnesota, donde fue reelegido para un segundo mandato en 2022 con ocho puntos de diferencia sobre su rival republicano, aprobó medidas como la comida gratuita en los colegios, las bajas médicas y por asuntos familiares, la protección del aborto o la legalización de la marihuana.

#### Abuso de poder

## Estados Unidos dictamina que Google es un monopolio ilegal

El gigante tecnológico apelará la decisión, en la que se le acusa de adoptar tácticas ilegales para reforzar el dominio de su buscador y asfixiar a la competencia

CARLES PLANAS BOU Barcelona

Google actúa de manera ilegal para mantener el dominio absoluto de su buscador web. Así lo ha dictaminado un tribunal federal de Estados Unidos en la primera sentencia antimonopolio de la era moderna de internet, una decisión histórica que podría tener consecuencias nefastas para el gigante tecnológico.

«Google es un monopolio y ha actuado como tal para mantener su monopolio», reza el veredicto al que llegó el juez Amit Mehta, del Tribunal de Distrito de Columbia.

El fallo da la razón al Departamento de Justicia, que denunció a Google en 2020, acusándola de adoptar tácticas ilegales para reforzar la hegemonía de su motor de búsqueda —que controla aproximadamente el 90% del mercado— y asfixiar así a la competencia.

Durante la última década, la compañía, propiedad del gigante Alphabet, ha destinado miles de millones de dólares a forjar contratos restrictivos con Apple, Samsung y otros fabricantes de teléfonos móviles para que Google fuese el buscador predeterminado en esos dispositivos, perjudicando así a rivales como Bing, Yahoo! o DuckDuckGo. El juicio ha revelado que, en 2022, la compañía pagó 20.000 millones a la firma de la manzana mordida para instalar el buscador en todos los iPhone.

#### Precios hinchados

Eso ha permitido que el de Google sea el buscador más popular del mundo, convirtiendo el nombre de la empresa en un sinónimo de buscar (googlear). Se calcula que su motor de búsqueda procesa hasta 8.500 millones de consultas al día, casi el doble del volumen mundial diario de hace 12 años, según un estudio de la firma de inversiones Bond. El juez Mehta también dictamina que ese dominio monopolístico permitía a Google cobrar precios artificialmente elevados a los anunciantes y no invertir más dinero en mejorar los resultados de su buscador, perjudicando así a los consumidores. Añade que no hay «ninguna prueba» de que la libre



Varios logos de Google en una pantalla de móvil.

La compañía pagó 20.000 millones a Apple para instalar su buscador en todos los iPhone

competencia haya limitado la capacidad de Google de inflar esos
precios. «Muchos anunciantes ni
siquiera se dan cuenta de que Google es responsable de los cambios
de precio», señala. Por otro lado, el
magistrado ha concluido que la
empresa no abusa ilegalmente de
su poder en el mercado de la publicidad digital.

El veredicto contra Google puede sentar un precedente histórico, pues se trata del primero de este tipo en la era moderna de internet. El auto judicial da la razón a los reguladores, que sostienen que las llamadas big tech acumulan demasiado poder y no sirven al interés público. Así, se espera que la actual sentencia incida en otras demandas gubernamentales antimonopolio contra colosos de Silicon Valley como Apple, Amazon o Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp.

«Esta victoria contra Google es un triunfo histórico para el pueblo estadounidense. Ninguna empresa, por grande o influyente que sea, está por encima de la ley», celebró en un comunicado el fiscal general del país, Merrick Garland. «El Departamento de Justicia seguirá aplicando enérgicamente nuestras leyes antimonopolio».

#### El precedente de Microsoft

La última sentencia antimonopolio contra un gigante tecnológico fue contra Microsoft en 1999, una batalla legal que obligó a la compañía a abrir parte de su código, si bien logró esquivar el desmembramiento exigido por el Departamento de Justicia.

La sentencia, de 277 páginas, no incluye qué correctivos se impondrán esta vez a Google. Esa decisión recae en el mismo juez, que en los próximos meses podría obligarla a cambiar su funcionamiento—por ejemplo, prohibiéndole pagar para tener un lugar privilegiado en los dispositivos de Apple— o incluso vender parte de su negocio. Eso supone un golpe

mayúsculo a la compañía de Menlo Park, California, pues su motor de búsqueda es la principal fuente de sus ingresos. De los más de 305.000 millones de dólares generados el año pasado, casi 240.000 salieron de su maquinaria publicitaria. Sin embargo, un hipotético bloqueo de ese acuerdo comercial podría favorecer a Google y perjudicar a Apple. «Si el remedio pasa por obligarla a ofrecer varias opciones al iniciar el teléfono o el navegador, entonces Google tiene las de salir ganando. No pagaría a Apple esa suma extraordinaria y al elegir es muy probable que los usuarios opten por el buscador más conocido», apuntó el analista tecnológico Antonio Ortiz. Ese sistema se está probando en la Unión Europea (UE) y Google mantiene su dominio intacto.

El gigante tecnológico ya ha anunciado que tiene la intención de apelar el fallo. «Esta decisión reconoce que Google ofrece el mejor motor de búsqueda, pero llega a la conclusión de que no se nos debe permitir ponerlo fácilmente a disposición del público», valoró Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google.

#### Insta a eliminarlo

#### Maduro carga contra WhatsApp por «amenazar a Venezuela»

EL PERIÓDICO Barcelona

Richard Drew / AP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cargó el lunes contra la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp por usarse «para amenazar» al país y a simpatizantes y miembros del chavismo en el marco de las protestas opositoras para rechazar los resultados de las elecciones presidenciales que dieron la victoria al mandatario. «Voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Desde teléfonos de Colombia, de Miami (EEUU), de Perú, de Chile, se esconden cobardes detrás del anonimato. Ustedes se esconderán, pero la juventud va a ser irreversible», apuntó Maduro durante un discurso pronunciado ante una multitud de manifestantes. En ese sentido, afirmó que la aplicación está sirviendo para «amenazar a las y los jóvenes líderes populares, de calle, de comunidad, a la familia militar, policial y a toda Venezuela», razón por la que, informa Europa Press, pidió un «retiro voluntario, progresivo y radical» de WhatsApp. «Dile no a Whatsapp. No a Whatsapp de Venezuela. Firmeza, alegría, movilización, que esta batalla la vamos a ganar. [...] Hay otras apps, sistemas de mensajería como Telegram (rusa) y Wechat (china). ¡Vamos todos y todas!», añadió Maduro.

La ONG Foro Penal de Venezuela aumentó ayer a 1.010 los arrestos verificados e identificados, de los que 91 son menores de edad, durante las protestas opositoras, y expresó su preocupación por las detenciones selectivas contra defensores de los derechos humanos y activistas, en los que la mayor parte de los casos «no se permite el derecho a la defensa». Por su parte, Amnistía Internacional (AI) denunció detenciones arbitrarias: «Exigimos que las autoridades dejen de detener a quienes ejercen sus derechos y pedimos al fiscal general que garantice a todas las personas detenidas acceso a abogados de su elección y todas las garantías del debido proceso». ■

Internacional Panorama | 23 La Opinión DE MÁLAGA Miércoles, 7 de agosto de 2024

#### Violencia en el Reino Unido

## Londres busca espacio para custodiar a los detenidos por los disturbios ultras

Las cárceles llevan meses saturadas mientras medio centenar de personas comparecerán ante el juez, acusadas de desórdenes públicos y otros delitos

LUCAS FONT Londres

El número de detenidos por los disturbios alentados por la extrema derecha en el Reino Unido sigue aumentando más de una semana después de los primeros incidentes. Cerca de medio centenar de personas comparecerán ante la justicia en las próximas horas, acusadas de desórdenes públicos y otros delitos. Esta situación ha obligado al Gobierno a buscar espacio adicional en las cárceles del país, saturadas desde hace meses, para cumplir con su promesa de procesar rápidamente a las personas implicadas en unos disturbios que se han mantenido en la noche de este lunes en ciudades como Belfast o Plymouth.

«Nos aseguraremos de que cualquiera que sea condenado a una pena privativa de libertad como consecuencia de los disturbios y desórdenes, tendrá una plaza de prisión esperándolo», dijo a la BBC la secretaria de Estado de Justicia, Heidi Alexander. El Ejecutivo tam-

bién está estudiando la posibilidad de extender los horarios de los juzgados para procesar lo más rápido posible a los detenidos. «Queremos tener esto bajo control lo antes posible, no podemos seguir con lo que hemos estado viendo. Hemos visto comportamientos abiertamente delictivos, ataques racistas, extremismo peligroso, y no lo toleraremos en nuestro país», añadió Alexander.

#### Retrasos en la justicia

El Gobierno ha habilitado 567 plazas adicionales en la prisión de Stocken, en el centro de Inglaterra, y en la institución para menores de Cookham Wood, en el sureste del país, para dar cabida a las cerca de 400 personas que han sido detenidas en los últimos días. La decisión pretende dar respuesta a corto plazo a la delicada situación de las cárceles, que se encuentran al borde de su capacidad desde hace meses debido, en parte, a los retrasos en la justicia tras la pandemia. Una situación que el actual Gobierno laborista ha heredado del Ejecutivo

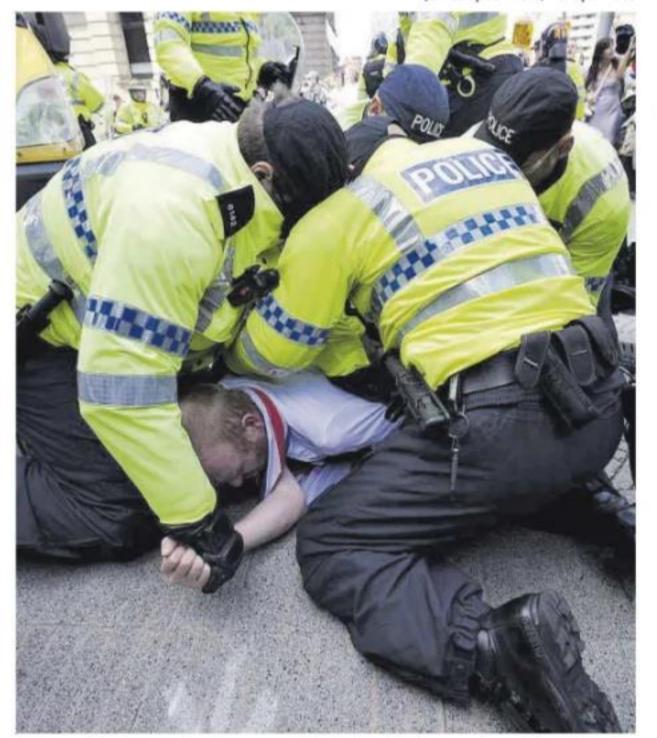

Unos policías arrestan a un manifestante, el 3 de agosto, en Southport.

James Speakman / Europa Press

anterior y que ha obligado a liberar presos con delitos menores a lo largo de las últimas semanas para garantizar el correcto funcionamiento de los tribunales.

El pasado lunes se registraron nuevos incidentes en la ciudad de Plymouth, donde grupos en contra de los inmigrantes se han enfrentado con defensores de los derechos de los refugiados. La tensión también ha ido en aumento en Belfast, en Irlanda del Norte, donde los manifestantes se enfrentaron a la policía con cócteles molotov.

Estos incidentes, desatados tras la publicación de información falsa sobre la identidad del hombre que asesinó a tres niñas en Southport, han abierto de nuevo el debate sobre el papel de las empresas tecnológicas en la propagación de la de-

#### El Gobierno exige mayor cooperación a las plataformas en la lucha contra los bulos

sinformación. El ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, mantuvo un encuentro con los representantes de las principales redes sociales para exigir una mayor cooperación en la lucha contra la propagación de noticias falsas. «He dejado claro que es inaceptable que la gente utilice las redes sociales para causar daños, angustia y destrucción en nuestras comunidades», dijo Kyle. «Hay una cantidad significativa de contenidos circulando que las plataformas deben tratar con rapidez».

#### Conflicto bélico

## Tensión en Oriente Próximo ante la «venganza inminente» de Irán

La República Islámica e Hizbulá se preparan para liderar el ataque contra Israel, que EEUU prevé para esta misma semana

ADRIÀ ROCHA CUTILLER Estambul

Calma tensa, espera interminable, alza de los precios del petróleo ante el miedo a las próximas horas y llamadas a la contención. Así se está viviendo esta semana, en las capitales de Oriente Próximo, la antesala al anunciado mil veces ataque que Irán y sus milicias aliadas supuestamente lanzarán contra Israel en las próximas horas o días. Esta acción, de ocurrir, será a modo de represalia por el asesinato, la semana pasada en Teherán,

de Ismail Haniya, líder de la milicia palestina de Hamás, y del número dos de Hizbulá en el Líbano, Fuad Shokur. Según dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, Washington espera que el ataque iraní ocurra en las próximas.

«Las acciones criminales de Israel en Gaza y el asesinato de Haniya son claros ejemplos de las violaciones que cometen los sionistas de todas las regulaciones y leyes internacionales. Su audacia no quedará sin respuesta», dijo ayer el recientemente elegido nuevo presidente iraní, Masud

Pezeshkian, después de haberse reunido con el antiguo ministro de Defensa ruso y ahora secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Serguéi Shoigu, de visita oficial en Teherán.

#### Venta de drones y misiles

«Rusia es uno de los países que siempre ha estado del lado de la nación iraní durante los tiempos más difíciles», agregó Pezeshkian. Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, las relaciones entre Moscú y Teherán se han vuelto mucho más estrechas, con la venta de drones iranís a Rusia y de misiles



Europa Press

Masud Pezeshkian.

balísticos rusos a Irán. Shoigu aseguró que ambos países están preparando un nuevo acuerdo de cooperación en «diversas materias».

Para el ataque contra Israel, según los expertos, Irán se apoyará en gran medida en las milicias del

Eje de la Resistencia, un paraguas de grupos regionales aliados de Teherán. El Eje de la Resistencia está compuesto por los rebeldes hutís en Yemen, las Unidades de Movilización Popular (UMP) en Siria e Irak, Hamás y la Yihad Islámica en Palestina y Hizbulá en el Líbano. Es, de hecho, esta última milicia la que se espera que lleve gran parte de la voz cantante en el ataque contra Israel. «El Gobierno está trabajando para asegurarse de que el asesinato en Beirut del número dos de Hizbulá no detona una guerra total en Oriente Próximo», dijo ayer el ministro de Exteriores libanés, Abdalá Bou Habib, cuyo país está en alerta máxima.

La mayoría de vuelos internacionales hacia y desde Beirut han sido cancelados, y los países occidentales han pedido a todos sus ciudadanos que abandonen inmediatamente el Líbano ante el posible ataque de Israel una vez Irán y Hizbulá hayan atacado el Estado hebreo. La milicia chií palestina atacó ayer por la mañana una base militar israelí en el norte del país mediterráneo.■

#### Feria de Málaga

El cantautor malagueño fue presentado ayer en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento como pregonero de la inminente Feria de Málaga. Avisa de que «como corresponde a un pamplinas» como él se arrancará con una canción por bulerías

# El Kanka: «Sé perfectamente lo que significa la Feria para los malagueños»

SARA ANDRADES Málaga

«Recibí un mensaje del alcalde, un mensaje que uno recibe todos los días, claro, avisándome de que me iba a llamar para que no me pillara de sorpresa, pero aun así el nombramiento lo ha sido, además de todo un honor». Palabras, entre risas y agradecimiento de Juan Gómez Canca, o sea, El Kanka, al recordar ayer en el Salón de los Espejos como se enteró de que el Ayuntamiento había pensado en el cantautor para pregonar la Feria de Málaga 2024. El primer edil, Francisco de la Torre, y otros miembros de la Corporación y colaboradores de la semana grande de la capital arroparon al malagueño en su presentación como pregonero ayer, en el Salón de los Espejos del Consistorio.

«Soy de Málaga de toda la vida y por eso sé perfectamente lo que significa la Feria para los malagueños, la festividad más esperada del año. Aunque bueno, por saber, también sé lo que es montarse en la noria y salir perjudicado de una caseta», afirmó entre bromas el músico. Su bienvenida a la fiesta será, como lo son sus canciones, pequeños himnos íntimos a la vida a ras de suelo. O eso imaginamos porque Juan no quiso desvelar demasiado: espera que sea para los malagueños unaintervención llena de sorpresas y ncargada de expectación, pero, eso sí, adelantó que sus memorias y vivencias infantiles y juveniles jugarán un papel importante en el pregón.

Por supuesto, no podría ser de otra manera («Es lo que corresponde a un pamplinas como yo», bromeó), habrá en su pregón una parte cantada, unas bulerías en las que, anticipa, »jugará con las palabras». «Tengo unas bulerías compuestas a medias con Juan Rubio, mi percusionista desde hace veinte años, y no las cantamos nunca porque las compusimos para la primera vez que cantamos en la Feria de Málaga. Hablan de la Feria y me parecía muy apropiado», detalló el cantautor. Situó la composición de aquellas bulerías



El cantautor malagueño, posando delante del cartel de la Feria en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento.

«allá por 2008», cuando ganó el certamen para jóvenes músicos Málaga Crea Rock y tocó en la Caseta de la Juventud de la Feria «como telonero de alguien».

La cita del pregonero de este año será la noche del primer sábado de la Feria, 17 de agosto, momentos antes del tradicional alumbrado del real. El cantante se dirigirá a los malagueños en el Real de Cortijo de Torres, en un escenario instalado delante de la portada principal de la Feria.

#### Honor

«Es un honor que me lo hayan pedido, porque, no sé si por el omega 3 de los pescaítos o por el agua salada, pero tenemos un montón y una pechá de artistas internacionales», ha afirmado el artista, que lleva casi veinte años viviendo en Madrid.

El cantautor boquerón siempre se ha considerado profeta en su

#### Gracias «Es un honor que me lo hayan pedido; aquí tenemos muchos artistas»

#### Música Cantará unas bulerías que compuso cuando cantó por primera vez en la Feria

tierra porque sus paisanos le han «tratado bien», pero en los últimos meses le han pasado «un montón de cosas alrededor de la ciudad que tienen su cumbre en esto», como haber firmado un barril en El Pimpi, «que es muy puntero, al lado de Antonio Banderas y de personajes magníficos». También hace unos días, El Kanka protagonizó entre los malagueños una de las noches más especiales del Brisa Festival, un recital que le reunió con muchos amigos como María Peláe, curiosamente, la pregonera de la Feria del 2022.

Lo cierto es que la vida le sonríe a Juan Gómez Canca, especialmente desde que decidió, en 2021, tomar la decisión de hacer un alto en su carrera para tomar impulso; diez años marcados por el esfuerzo continuo. Volvió en 2022, tras casi un año de descanso de giras que no de composición musical y de bastantes vivencias personales («He visto Friends entera, me han operado de una hernia inguinal, se quemó mi casa y me tuve que mudar un par de veces, me he ido de vacaciones por primera vez en diez años», recapituló el cantautor).

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras, arroparon ayer al cantautor en su presentación como pregonero. También asistieron representantes de las entidades patrocinadoras de la Feria de este año, al cual ha asistido el director regional Andalucía Mahou San Miguel, Javier Cochón, y el delegado regional de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Eduardo Barrero. Todos, encantados con la elección de este cancionista como el responsable de dar la bienvenida a la semana grande de la capital: «Creemos que ha sido un total acierto contar con El Kanka para esta edición de la Feria: él define completamente el concepto Málaga porque él es de Málaga, y así es como hemos creado una sinergia perfecta entre nuestra ciudad y lo artístico», resumió elprimer edil.

Álex Zea

LaOpinión DE MÁLAGA Miércoles, 7 de agosto de 2024

El pasado 27 de julio falleció el pintor y escritor malagueño Francisco Moreno Ortega a la edad de 93 años. Nunca se alejó de una figuración de raíces tradicionales, mas su actitud inconformista le llevó a participar en las tendencias renovadoras de la pintura de vanguardia en Málaga, de ahí su presencia en varias exposiciones con el Grupo Picasso y el Movimiento de Arte Mediterráneo (MAM), durante la década de 1958-1968. Autor muy prolífico (decía haber pintado más de 20.000 obras), realizó más de un centenar de exposiciones individuales, dentro y fuera de España; poseedor de numerosísimos premios tanto en pintura como en cartel, su otra especialidad; y desde los años setenta asiduo columnista en prensa, refinado poeta y hábil narrador de cuentos fantásticos.

Pero por esas extrañas circunstancias que acontecen en el mundo del arte, confieso que apenas lo traté; tampoco recuerdo si nos presentaron siquiera, aunque sospecho que no. Sin duda habremos coincidido en alguna exposición, seguramente colectiva: un saludo, alguna frase aislada, y poco más. Sí recuerdo con claridad una de esas ocasiones: transcurría la velada de inauguración del XV Salón de Otoño de Pintores Malagueños (2002), convocado, como era habitual, por la Asociación de la Prensa de Málaga, y patrocinado por Cajamar, cuya sala de exposiciones (C/Tomás Heredia, 14) albergaba este evento con carácter anual. Finalizadas las presentaciones y agradecimientos de rigor (Paco Fadón y Luis de la Maza), mientras el público se dispersaba mirando las obras, observé que un corrillo de señoras se dirigía presto a un punto concreto de la sala, donde Moreno Ortega se fotografiaba junto a



Un óleo del pintor malagueño.

#### **Arte-fastos**

### Moreno Ortega: un homenaje improvisado



JOSÉ MANUEL SANJUÁN

su lienzo. Sin embargo, el autor no procedió a explicar la obra a sus admiradoras, sino que fue objeto, para su sorpresa, de la lectura de un texto en su honor, a modo de homenaje improvisado; un panegírico o similar (no pude escucharlo) que motivó, a su término, una cerrada ovación.

Revisando el catálogo de aquella colectiva, el pintor presentó el óleo Paseros de la Axarquía, paisaje rural de mediano formato (5 de figura), con perspectiva un tanto forzada pero exquisitas transparencias. Como desconozco el paradero de esa obra, he localizado otra en una colección privada de Fuengirola, cuyo propietario, amigo del pintor, la adquirió por compra directa. Se trata de un óleo sobre

tabla, de medidas 55 x 65 cm., sin fechar, firmado "Morenno", como solía en sus inicios, si bien aquí su praxis ya está plenamente consolidada. Aunque no sabemos el título, entrevemos un rincón urbano de la Málaga antigua, quizá El Perchel, tanto por la fisonomía de las casas cuanto por la indumentaria de los personajes (mujeres) que animan la escena. Un buen ejemplo de su estilo más característico (incluso en clave costumbrista, como es el caso), marcado por encuadres insólitos, cromatismo vivo y sugerente, y una pincelada suelta, magistral, que a la vez fija y desdibuja. El sello inconfundible, de ese gran artista que fue Francisco Moreno Ortega.

### Todos los DOMINGOS, con su diario

Todo por



LA OPINIÓN DE MÁLAGA

- NEOMOTOR
- LIBROS
- PASATIEMPOS

La Opinión de málaga







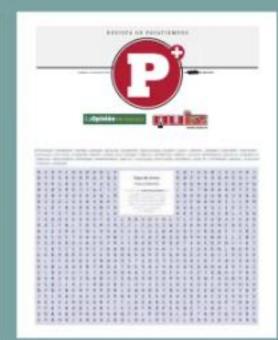

Levante-EMV



Una joven consulta su teléfono, en una imagen de archivo.

S. FAJARDO/EUROPA PRESS València

El teléfono se ha convertido casi en una extremidad más para los adolescentes. Al observar nuestro alrededor, no es extraño ver a cualquier menor con un móvil en la mano. A través de este dispositivo, los jóvenes intentan estar al día de todas las novedades, compartir fotos, escribir mensajes o ver vídeos. Sin embargo, este excesivo uso se puede llegar a convertir en una adicción para muchos de ellos.

Según un informe de Save the Children, realizado a 3.315 adolescentes de 14 a 17 años en España dentro de la campaña #DerechosSinConexión, nueve de cada diez adolescentes se conectan varias veces al día a Internet o navegan por la red. En el estudio, se recoge que el 58 % de los niños empiezan a utilizar Internet de manera habitual desde los once años y cerca del 30 % lo hace antes de cumplir los diez años. Las cifras varían según el sexo. En este sentido, el porcentaje de niños es mayor, ya que ronda el 36 % frente al 27,8 % de las chicas. Ante estos datos, el estudio recoge algunas recomendaciones pediátricas. Concretamente, aconsejan que los menores de 0 a 2 años no utilicen las pantallas, mientras que de 3 a 5 años debe ser usada durante menos de una hora al día y, a partir de los 5 años, señalan que se debe utilizar durante un máximo de dos horas.

En el estudio también se desprende que el 67 % de los adolescentes señala que se conecta varias veces al día, mientras que más de un 20 % reconoce estar «permanentemente conectado/a» (el 21 % de los adolescentes de 16 años indica que accede a Internet durante cerca de cuatro horas diarias). Sin embargo, casi el 90 % de la población adolescente se conecta al menos una hora al día.

#### Distintos usos

El uso varía según el sexo. Las chicas reconocen que utilizan Internet para escuchar música, ver series y películas o utilizar las redes sociales. Por su parte, ellos aprovechan para ver contenido de otros creadores o jugar en línea (75 % de chicos frente al 15 % de chicas). Sin embargo, en el caso de ellas, resulta alarmante el hecho de que reconozcan emplear las redes para controlar a las amistades y la pareja. Relatan

que, cuando sus amigas les dicen que no van a salir o sus parejas no están con ellas, miran estas plataformas para comprobar si han subido fotos o comentarios que puedan contradecir su versión.

Ante estas cifras, la especialista política en el área de protección frente a la violencia de Save the Children, la valenciana Clara Burriel, ha señalado a Europa Press que «el tiempo de conexión aumenta con la edad». Añade: «Vemos que el 25 % de los adolescentes que nos dicen que pasan más de cuatro horas al día en Internet son los que comenzaron a utilizarlo antes de los diez años».

La exposición en la adolescencia supone «una mayor vulnerabilidad», ya que, en palabras de Burriel, «también disminuye la percepción del riesgo y además los grupos de amigos cobran una mayor relevancia y se configuran como referentes».

A pesar de que la familia juega un papel fundamental ante este tipo de exposición, solo 3 de cada 10 adolescentes aseguran tener limitada la conexión, mientras que un 38 % reconoce que sus familiares les han explicado los riesgos que supone el uso. Entre ellos, se encuentra la exposición a contenido erótico y pornográfica. Las cifras son alarmantes, ya que casi 6 de cada 10 señala que ha accedido a este contenido sin buscarlo. Esto puede perjudicar las relaciones sexuales, que, según Burriel, «están basadas en la desigualdad, en un modelo patriarcal y que incluso llegan a erotizar la violencia contra las mujeres».

Por otra parte, en el informe se muestra que, uno de cada tres adolescentes no cree que enviar fotos de carácter sexual sin permiso es o deba ser un delito, o no está seguro de que deba serlo (los chicos lo creen en un 40 %,

Seis de cada diez adolescentes ha accedido a contenido erótico sin buscarlo

Uno de cada tres adolescentes no cree que enviar fotos sexuales deba ser delito

Ante estos datos, Save the Children apuesta por educar a niños, niñas y adolescentes en un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías. Para ello, piden a los menores que cuiden las relaciones personales, las cuales son fundamentales para el desarrollo emocional. «Las interacciones en redes sociales o grupos de mensajería pueden proporcionar un sentido de conexión, pero no deben reemplazar el contacto cara a cara y las conversaciones significativas», indican. Por otra parte, recomiendan utilizar la opción más adecuada según el momento.

Por otra parte, y con el crecimiento de la oferta de contenido digital, es importante desarrollar habilidades para analizar y comprender el lenguaje audiovisual. También es crucial desarrollar herramientas para investigar, comprender y contrastar información con el fin de evaluar la fiabilidad de las fuentes.

Por último, las fuentes reconocen la importancia de aprender habilidades específicas y encontrar referentes ya que ofrece oportunidades educativas, aunque es importante saber encontrar los referentes audiovisuales adecuados.

### **TELEVISIÓN**

Miercoles, 7 de agosto de 2024

#### La 1

07.30 Paris 2024 Atletismo. Relevo mixto de marcha. En directe.

10.50 Paris 2024. Atletismo, Sesión matinal. En directe.

14.00 Paris 2024. Waterpolo (M). España-Croacia. Cuartos de final masculinos. En directe.

15.10 Telediario 1. 15.45 Informativo territorial

15.55 El tiempo.

16.00 Paris 2024. En directe. 17.00 Paris 2024

Voleibol de playa (F). España-Canadá. Cuartos de final femeninos. En directe. 19.30 Paris 2024

Natación artística. 21.00 Telediario 2.

21.30 Paris en juegos.

22.05 La suerte en tus manos.

22.15 4 estrellas. Las prisas si son buenas.

22.55 Lazos de sangre. Ana Belén y Víctor Manuel.

00.00 Lazos de sangre: el debate.

#### Canal Sur

07.35 Andalucía directo. Con Modesto Barragán y Paz Santana.

09.20 Los repobladores. 10.15 Hoy en dia. Con Toñi Moreno.

11.55 A toda costa. Con Teresa Martin. 13.25 Tierra de sabores.

Con Bosco Benitez. 14.30 Canal Sur noticias 1. Con Juan Carlos Roldan y

Victoria Romero. 15.25 La tarde. Aquí y ahora. Con Juan y Medio y Eva Ruiz.

18.00 Andalucía directo. Con Modesto Barragán y Paz Santana.

19.50 Cometelo. Con Enrique Sánchez. 20.30 Canal Sur noticias 2.

Con Miguel Angel Sánchez. 21.40 Atrápame si puedes.

Con Manolo Sarria. 22.50 A toda costa. Con Teresa Martin.

01.40 Camarón Revolution.

02.35 Tierra azul.

03.50 Canal Sur música.

#### FDF

06.53 Miramimúsica. 07.00 ¡Toma salami! 07.15 Love Shopping TV FDF. 07.45 Los Serrano: Encontronazos y desencuentros. 09.05 Aída. Emissión de cuatro episodios. **13.46** La que se avecina. **22.50** Cine: Un golpe de altura. 00.43 La que se avecina: Una secesión, una sub-piña y superchochete contra el capitán salami.

#### La 2

07.25 Flash moda, Galeria Gaudi. 07.45 Invasores.

08.45 Un país para leerlo. 09.20 Paris 2024.

Balonmano. España-Egipto. 11.00 El sueño de la vida eterna: Entre momias, tumbas y jeroglificos.

11.55 Al filo de lo imposible.

12.25 Las rutas D'Ambrosio. 13.20 Paris 2024. Balonmano (M). Alemania-

Francia. 15.00 Celia. Soy Celia.

15.45 Saber y ganar. 16.35 Grandes documentales.

18.10 Documenta2.

19.05 El Paraíso de las Señoras. 20.25 Diario de un nómada. Carre-

teras extremas. 20.55 Paris 2024. Voleibol de playa (M).

España-Noruega. 22.00 Documaster.

23.35 En portada. Fentanilo: ¿No way out? Con Lorenzo Milá.

00.20 La laguna de Truk, el Pearl Harbor japonés.

#### 101 Málaga

14.30 Noticias Regional. Presentadora: Luisa Chamizo. 15.00 Deportes Regional. Presentador: Mariano Nogales. 15.30 Zona verde. Presentador: Emilio Guerrero. 17.00 Llegó la hora. Presentador: Roberto López. 20.00 Informativo Provincial. 20.30 Informativo local. 20.45 Deportes Provincial, Presentador: Mariano Nogales. 21.00 Soy Málaga. 22.00 Guión. Presentadores: Raquel Espejo, Francisco Moraleda, 00.30 Informativo local, 01.30 Guión. Presentadores: Raquel Espejo, Francisco Moraleda.

#### **Paramount Network**

11.45 Cinexpress. 12.00 Embrujadas: Lo que las brujas se llevaron. 12.55 Colombo: A la luz del amanecer. 14.55 Los misterios de Murdoch. Todo está roto (II), The things we do for love (I) y The things we do for love (II). 17.50 Los asesinatos de Midsomer, Muerte en el jardin y Angel destructor. 22.00 Cine con estrella: Acusados.

#### Nova

15.00 Esposa joven. 16.15 La viuda de blanco. 18.00 La fea más bella. 19.30 Si nos dejan. 21.00 Corazón guerrero. 21.30 Guerra de rosas. 01.00 Rumbo al paraiso. 01.00 Rumbo al paraiso. 01.00 Rumbo al paraíso. 04.10 A un paso del cielo. 04.55 Ventaprime. 05.00 Minutos musicales. 05.15 La tienda de Galería del Coleccionista.

#### Antena 3

06.00 Ventaprime.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55 Espejo público.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte.

15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.30 Deportes. 15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad.

17.00 Pecado original. 18.00 YAS Verano.

20.00 Pasapalabra.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie

Rigueiro y Alba Dueñas.

21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0.

22.45 El peliculón. El meior verano de mi vida.

01.00 Cine. Toc toc.

02.40 The Game Show. Con Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernández.

> 22.45 Antena 3

'El mejor verano de

mi vida'

Curro es un fantasioso ven-

dedor, que en plena crisis de

pareja hace una promesa que

no puede cumplir: llevar a

su hijo a unas vacacio-

nes de verano.

#### Cuatro

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 ¡Toma salami! 08.00 Especial Callejeros viajeros.

Maravillas del mundo.

08.50 Callejeros viajeros. 10.30 Viajeros Cuatro. Vietnam.

11.30 En boca de todos.

14.00 Noticias Cuatro. 14.55 ElDesmarque Cuatro.

Con Manu Carreño. 15.10 El tiempo.

15.30 Todo es mentira. Con Marta Flich y Pablo González Batista.

18.30 Tiempo al tiempo. Con Mario Picazo, Alex Blanquer y José Luis Vidal.

20.00 Noticias Cuatro. Con Diego Losada.

20.45 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reves.

21.00 El tiempo. 21.05 First Dates

22.50 Viajeros Cuatro. Incluye León, Astorga, El Bierzo y Huelva.

> 22.50 TELE 5

'Una vida perfecta'

La aparición de Melisa ha

desestabilizado la vida de

Sebnem que, consciente de su

acercamiento con Onur, tiene

que decidir si enfrentarse

a él por haberle roto el

corazón.

01.30 Callejeros viajeros. Playas de Lisboa.

#### Tele 5

06.10 Reacción en cadena.

07.00 Informativos Telecinco.

08.55 La mirada crítica.

10.30 Vamos a ver.

15.00 Informativos Telecinco. 15.25 ElDesmarque Telecinco.

15.40 El tiempo.

15.45 El diario de Jorge. 17.30 TardeAR.

20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco.

Con Carlos Franganillo. 21.35 ElDesmarque Telecinco. Con Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo. 22.00 :Allá tú!

22.50 Una vida perfecta.

La aparición de Melisa ha desestabilizado la vida de Sebnem que, consciente de su acercamiento con Onur, tiene que decidir si enfrentarse a él por haberle roto el corazón o centrarse en urdir un plan para derrotar definitivamente a su nueva enemiga.

02.00 Casino Gran Madrid Online Show.

#### La Sexta

06.00 Minutos musicales.

06.45 Ventaprime. 07.15 ¿Quién vive ahí?

09.00 Aruser@s fresh.

11.00 Al rojo vivo. 14.30 La Sexta noticias 1ª edición.

15.15 Jugones. 15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. Con Miki Nadal. 17.15 Más vale tarde.

Con Marina Valdés y María Lamela. 20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra v

Rodrigo Blázquez.

21.00 Especial La Sexta noticias. 21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar Rincon.

21.30 El intermedio Summertime. Con Sandra Sabatés.

22.30 El taquillazo. Fatale.

00.50 Cine.

La niñera perfecta.

11.30 Cantando y contando. 12.30

Málaga TéVé. 14.00 PTV Noticias.

Presentadores: Raúl Díaz, Mar

Rodriguez. 14.30 Mesa y mantel.

15.30 Cablemanía. 16.30 Objetivo

Málaga, 17.30 PTV Noticias, Presen-

tadores: Raúl Díaz, Mar Rodríguez.

18.00 La guia del ocio. 19.00 Ter-

tulia. 20.30 PTV Noticias. Presen-

tadores: Raúl Díaz, Mar Rodríguez.

21.00 Patrimonio Tradiciones. 22.00 Zona Deporte. 23.00 Pasear

por Málaga. 23.30 De cortos. 00.00

PTV Noticias. Presentadores: Raúl

02.30 Pokerstars.

03.10 Play Uzu Nights.

#### PTV Málaga Canal Málaga

16.30 Dibujos animados. Incluye sharky y George. 17.00 Te las sabes todas. 17.30 Sing with us / English everywhere. 18.00 Malaga noticias. 18.30 El porqué de las cosas. 19.30 De cosas y casas. 20.00 Málaga en blanco y negro. 20.30 Málaga noticias. 21.00 Supercapaces. 21.30 Málaga Carretera y manta. Presentadora: Lía Román Carrión, 22.00 A oscuras. 22.30 Letras Mixtas. 23.00 Di-versos. Incluye entrevista a David Gómez. Presentador: Francisco Quintero. 23.30 Málaga noticias. 00.00 Semana Santa.

#### **Disney Channel**

15.50 Kiff. 16.40 Hamster & Gretel. 17.30 Los Green en la gran ciudad. 17.55 Marvel Spidey y su superequipo. 18.45 Cars: en la carretera. 18.55 SuperKitties. 19.45 Rainbow High Shorts, 19.50 Bluey. 20.50 Kiff. 21.40 Los Green en la gran ciudad. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 23.45 Los Green en la gran ciudad.

#### Neox

07.00 VeraNeox Kidz. Incluye Pokémon y Campeones: Oliver y Benji. 10.35 El príncipe de Bel Air. Emissión de cuatro episodios. 12.20 Los Simpson. 16.20 The Big Bang Theory. 19.45 Chicago P.D. 02.20 Jokerbet: ¡damos juego! 03.00 The Game Show. Presentadores: Cristina Porta, Gemma Manzanero, Aitor Fernández.

#### Clan

15.31 Una casa de locos. 16.35 Los Casagrande. 17.39 Agus y Lui, churros y crafts. 17.54 Aprendemos en Clan: el reto. 18.17 Los Pitufos. 18.52 Polinópolis. 19.25 Tara Duncan. 19.48 Pat, el perro. 20.03 Los superminihéroes. 20.49 Una casa de locos. 21.53 Los Casagrande. 22.35 Los misterios de Laura. 23.47 Cuéntame cómo pasó.

Díaz, Mar Rodríguez.

#### Teledeporte

10.00 Juegos Olímpicos de París 2024. Conexión con los eventos más destacados de esta jornada de los Juegos Olímpicos de París 2024, con especial atención a aquellas disciplinas en las que participan los deportistas españoles. 22.00 Juegos Olímpicos de París 2024. Repeticiones de los momentos más destacables de la jornada.

#### Horóscopo

#### Aries, 21 marzo a 19 abril

Tendrá que afrontar gastos imprevistos, que quizás desequilibren su presupuesto. No deje que el mal humor le impida disfrutar de un dia positivo. Recibirá comprensión y ternura en casa.

#### Tauro, 20 abril a 20 mayo

Habrá buen entendimiento con las personas de su entorno, tanto en el plano profesional como en el familiar. Decidase a poner en marcha un nuevo proyecto que le ilusiona mucho.

#### Géminis 21 mayo a 20 junio

Si no se precipita a la hora de invertir su di-

nero obtendrá grandes rendimientos. No deje que su susceptibilidad le lleve a interpretar de forma errónea lo que diga su pareja.

#### Cáncer, 21 junio a 22 julio

Tendrá que luchar duramente para conseguir que sus proyectos cristalicen, pero sus esfuerzos se verán coronados por el éxito. Por la noche lo pasará bien en la intimidad de su hogar.

#### Leo, 23 julio a 22 agosto

No se esfuerce en agilizar sus asuntos laborales, ya que le será dificil conseguirlo, por lo que deberá armarse de paciencia.

Recibirá una mala noticia de un amigo muy

#### Virgo, 23 agosto a 22 septiembre

Su espíritu innovador se pondrá de manifiesto en su trabajo, proporcionándole resultados efectivos. Hoy debería ser dentro de límites razonables y alégrese de sus logros. El buen humor será la nota dominante de su carácter, lo que beneficiará sus relaciones.

#### Libra, 23 septiembre a 22 octubre

En asuntos de trabajo no se deje influenciar por otras opiniones, que podrían ser menos acertadas. Mantenga en el más estricto secreto la confidencia de un amigo.

#### Escorpio, 23 octubre a 21 noviembre

Tendrá que forzar su ritmo de trabajo si quiere cubrir sus objetivos. No corra riesgos innecesarios y asegurese bien del terreno Ique pisa. Su vida social será positiva en to-

#### dos los sentidos. Sagitario, 22 noviembre a 21 diciembre

Trate de mantener sus aspiraciones dentro de límites razonables y alégrese de sus logros. El buen humor será la nota dominante de su carácter, lo que beneficiará sus rela-

#### Capricornio, 22 diciembre a 19 enero

Su impulsividad puede ser causa de enfrentamientos con un compañero de trabajo. Intente evitar que esos contratiempos laborales influyan en su vida personal.

#### Acuario, 20 enero a 18 febrero

Persevere en sus proyectos de trabajo y no se desanime por alguna contrariedad imprevista. Procure controlar su ansiedad y disfrute de la compañía de sus buenos amigos.

#### Piscis, 19 febrero a 20 marzo

Será un día de mucha actividad, en el que conseguirá grandes avances profesionales. No desaproveche la oportunidad de adquirir algo de valor a buen precio. Sea paciente con su pareja.

#### Cines

#### Málaga

| CINE ALBÉNIZ V.O.S.E.  | 952 608 107         |
|------------------------|---------------------|
| C/ Alcazabilla, 4      | cinealbeniz.com     |
| El concurso de piano   | 18.15, 20.15, 22.15 |
| El monje y el rifle    | 18.00, 20.00, 22.30 |
| Fuera de temporada     | 18.00, 20.15        |
| Las jaurias            | 22.20               |
| Norberta               | 22.00               |
| Que la fiesta continúe | 18.00, 20.05        |
|                        |                     |

| YELMO CINES 3D PLAZA MAYOR  | 902 220 922       |
|-----------------------------|-------------------|
| C. Alfonso Ponce de León, 3 | www.yelmocines.es |

| 10 vidas                     | L-M-X-J-S-D. 16.      | 00, 17.55, 19.50. V. 16.25, |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                              |                       | 18.25, 20.20                |
| Blackpink World Tour Born P  | ink In Cinemas        | S-D. 18.00                  |
| Deadpool y Lobezno           | 15.45,                | 16.45, 17.45, 18.30, 18.45, |
|                              | 19.30,                | 20.30, 21.15, 21.50, 22.15. |
|                              | L-N                   | N-X-J-V. 16.00. V-S. 23.10  |
| Deadpool y Lobezno           | (3D) 21.30            | . L-M-X-J. 16.25. V. 15.50. |
|                              |                       | S-D. 16.00                  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)   |                       | 15.50, 18.00, 20.05, 22.10  |
| Dogman                       |                       | 16.50, 19.10, 21.40         |
| Gru 4. Mi villano favorito   |                       | 16.10, 18.15, 20.20, 22.25  |
| Longlegs                     |                       | 16.15, 18.25, 20.35, 22.45  |
| Pacto de sangre              |                       | 20.10, 22.35                |
| Padre no hay más que uno 4:  | Campanas de boda      | 15.45, 16.45, 17.50, 18.50, |
|                              | 20.00                 | , 20.55, 22.05. V-S. 23.00  |
| Spider-Man                   |                       | 19.15                       |
| Strangers: Capítulo 1        |                       | 15.45                       |
| Tu madre o la mía: Guerra de | suegras               | 16.05, 18.05, 19.55         |
| Twisters                     | L-M-X-J-V. 17.30. L-M | -X-J-S-D. 21.55. V. 22.20.  |
|                              |                       | S-D. 16.40                  |
| Un lugar tranquilo: Día 1    | L-M-X-J-S-D. 2        | 21.45. V. 21.50. S-D. 15.45 |

| MULTICINES ROSALEDA UCC | 952 394 708        |
|-------------------------|--------------------|
| C.C. Rosaleda           | www.cineciudad.com |

Sesión matinal sábados y domingos. Madrugadas viernes y sábados.

| Deadpool y Lobezno                 | (Digital) 17.20, 18.00, 19.00, 20.00, 21.0 |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--|
|                                    | 22.00, 22.35. D. 12.00, 12.                |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)         | (Digital) 17.15, 18.10, 19.30, 22.0        |  |
|                                    | L-M-X-V-S-D. 20.15. D. 12.00, 12.          |  |
| Gru 4. Mi villano favorito         | (Digital) 18.20, 19.30, 20.25. D. 12.3     |  |
| Koati                              | (Digital) D. 12.                           |  |
| Ópera Norma                        | (Digital) J. 20.                           |  |
| Padre no hay más que uno 4: Camp   | panas de boda (Digital) 16.55, 18          |  |
|                                    | 19.00, 20.10, 21.35, 22.2                  |  |
|                                    | D. 12.00, 12.                              |  |
| Twisters                           | (Digital) L-M. 22.20. J. 22.40             |  |
| Un lugar tranquilo: Día 1          | (Digital) 22.                              |  |
| Sesión a partir de las 16.00 sába  | dos, domingos y festivos. Sesión a         |  |
| partir de las 18.00 de lunes a vie | rnes. Sesión matinal a partir de las       |  |
| 12.00 sábados, domingos y festi    | vos. Sesión golfa a partir de las 23.30    |  |

## MÁLAGA NOSTRUM 3D 952 176 318 Parque Comercial Málaga Nostrum www.cinesur.com

sábados.

10 vidas (Digital) 16.40. L-M-X-J-V-D. 18.30. S. 18.20

Blackpink World Tour Born Pink In Cinemas V.O.S. (Digital) S. 20.00

#### **ESTRENOS DE LA SEMANA**

10 VIDAS> Rose adopta a Becket tras atropellarle por accidente cuando este intentaba escapar de la perrera. Le mima tanto que termina convirtiéndose en un gatito egoista y malcriado. De manera inesperada, Becket pierde su novena y última vida. Becket no acepta que su vida en la Tierra termine y se planta a las puertas del cielo... Director. Mark Koetsier, Christopher Jenkins. 87 min. Animación. (Reino Unido). Tol.

LONGLEGS> A Lee Harker. una nueva y talentosa agente del FBI, le han asignado un caso sin resolver de un asesino en serie. A medida que la investigación se complica y se descubren pruebas ocultas, Harker se da cuenta de que existe un vínculo personal con el despiadado asesino y debe actuar con rapidez para evitar otro asesinato... Director. Oz Perkins, 101 min. Intérpretes. Maika Monroe, Nicolas Cage, Alicia Witt. Thriller. (EE.UU.), 16 años.

DEADPOOL Y
LOBEZNO> Tras pasearse
por el tiempo para arreglar
los pequeños y grandes
errores del pasado, Wade
Wilson continúa enfundándose el traje de Deadpool
una vez más y tendrá que
enfrentarse a diferentes escenarios de los que habíamos visto... Director. Shawn
Levy. 127 min. Intérpretes.
Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin. Acción.
(EE.UU.). 18 años.

KOATI> Koatí es una película protagonizada por tres héroes inesperados: Nachi, un coatí de espíritu libre, Xochi, una audaz mariposa monarca, y Pako, una rana hiperactiva. Juntos emprenden una aventura para evitar que Zaina, una malvada serpiente, destruya su hogar... Director. Rodrigo Perez-Castro. 85 min. Animación. (EE.UU.). Tol.

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4: CAMPANAS DE BODA> Cuarta entrega de la exitosa saga de comedia familiar «Padre no hay más que uno». Javier y Marisa, y su familia al completo vuelven a la carga. La divertida tribu retoma su azarosa realidad diaria, con el cuidado de la casa y de los niños, y unos cuantos desastres... Director. Santiago Segura. 99 min. Intérpretes. Santiago Segura, Toni Acosta, Martina D'Antiochia. Comedia. (España). Tol.

TWISTERS> Una actualización de la película de 1996 «Twister». Kate Cooper, una ex cazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios; ahora estudia los patrones de tormentas en las pantallas de forma segura en la ciudad de Nueva York... Director. Lee Isaac Chung, 128 min. Intérpretes. Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos. Acción. (EE.UU.), 12 años.

BIKERIDERS. LA LEY
DEL ASFALTO> Ambientada en los años 60, sigue el
ascenso de un club de motociclistas del medio oeste,
los Vandals. El club pasa, en
el transcurso de una década, de ser un lugar de
reunión para forasteros locales a convertirse en una
banda siniestra... Director.
Jeff Nichols. 116 min. Intérpretes. Jodie Comer, Austin
Butler, Tom Hardy. Drama.
(EE.UU.). 16 años.

FLY ME TO THE MOON> Ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11, en 1969. Llamados para mejorar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing Kelly Jones causa estragos en la ya dificil tarea del director del lanzamiento Cole Davis... Director. Greg Berlanti, 132 min. Intérpretes. Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson. Comedia. (EE.UU.). 7

años.

GRU 4. MI VILLANO FAVORITO> Gru, Lucy y las
niñas dan la bienvenida a
un nuevo miembro en la familia: Gru Junior, que parece
llegar con el propósito de
ser un suplicio para su
padre. Gru tendrá que enfrentarse en esta ocasión a
su nueva némesis Maxime
Le Mal y su sofisticada y
malévola novia Valentina...
Director. Patrick Delage,
Chris Renaud. 95 min. Animación. (EE.UU.). Tol.

MALA PERSONA> Pepe es la mejor persona del mundo, hasta que descubre que tiene una enfermedad y que le quedan meses de vida. Para evitarle el sufrimiento a sus seres queridos, Pepe decide convertirse en la peor persona del mundo y así alejarlos de él para que no le echen de menos... Director. Fernando García-Ruiz, 99 min. Intérpretes. Arturo Valls, Malena Alterio, Julian Villagrán, Comedia, (España). 16 años.

| Deadpool y Lobezno (                 | (Digital) 17.20, 17.40, 19.00, 20.00, 21.4 |                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                      | 22.                                        | 30, 23.00. X-V-S-D. 20.20    |
| Deadpool y Lobezno                   | V.O.S. (Digital) L-M-J. 20.                |                              |
| Del revés 2 (Inside Out 2)           | (Digital) 18.15, 20.15, 22.1               |                              |
| Gru 4. Mi villano favorito           | (Digital) 17.00, 18.00, 20.00, 22.0        |                              |
| Longlegs                             | (Digital) 16.45, 18.55, 21.00, 23.         |                              |
| Padre no hay más que uno 4: Campana  | as de boda                                 | (Digital) 16.50, 18.00,      |
|                                      | 19.00                                      | , 20.05, 21.10, 22.10, 23.10 |
| Tu madre o la mía: Guerra de suegras | (Digital) 16.50, 18.45, 20.40, 22.3        |                              |
| Twisters                             | (Digital) 23.00. L-M-X-J-V-D. 20.30        |                              |

| YELMO CINES 3D VIALIA | 952 360 08        |  |
|-----------------------|-------------------|--|
| C.C. Vialia           | www.yelmocines.es |  |

| 10 vidas                         | 15.55, 17.55, 19.50. D. 12.                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Bad Boys: Ride Or Die            | D. 12.2                                      |
| Blackpink World Tour Born Pink I | Cinemas S-D. 20.0                            |
| Deadpool y Lobezno               | 15.45, 16.00, 16.45, 17.45, 18.3             |
|                                  | 18.45, 19.30, 20.35, 21.15, 22.15. D. 12.0   |
|                                  | 12.30, 13.00, 14.0                           |
| Deadpool y Lobezno               | (3D) 21.30. V. 17.00. S-D. 16.25. D. 13.3    |
| Del revés 2 (Inside Out 2)       | 15.50, 18.00, 20.05, 22.20. D. 12.           |
| Dogman                           | 16.30, 19.00, 21.4                           |
| El castillo ambulante            | D. 12.4                                      |
| Fly Me to the Moon               | L-M-X-J-V. 16.20. L-M-X-J. 17.0              |
|                                  | L-M-X-V-S-D. 21.50. J. 21.5                  |
| Gru 4. Mi villano favorito       | 16.05, 18.15, 20.25. D. 12.0                 |
| Haikyu!! La batalla del basurero | D. 12.0                                      |
| Longlegs                         | 16.15, 18.20, 20.30, 22.45. D. 12.5          |
| Padre no hay más que uno 4: Can  | panas de boda 15.55, 17.00, 18.0             |
|                                  | 19.10, 20.15, 21.20, 22.3                    |
|                                  | D. 12.35, 14.                                |
| Spider-Man                       | 19.                                          |
| Strangers: Capítulo 1            | 15.50, 21.5                                  |
| Twisters                         | 22.10. L-M-X-J-V. 19.40. S-D. 17.40. D. 12.2 |
| Un lugar tranquilo: Día 1        | 22.35, S-D. 15,4                             |

La sesión matinal sólo sábados y festivos. Madrugadas viernes y visperas de festivo.

#### Marbella

#### KINEPOLIS LA CAÑADA

C. C. La Cañada kinepolis.es

| •                          | 2,110,111,111,111,111,111                    |                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Deadpool y Lobezno         | 16.50, 19.30, 2                              | 2.10. L-M-X-V-S-D. 12.15.    |
|                            | L-M-X-J-S-D. 15.50,                          | 17.50, 18.30, 20.30, 21.10.  |
|                            | V.                                           | 16.00, 16.25, 18.40, 21.20   |
| Deadpool y Lobezno         | V.O.S. L-M-X-V-                              | S-D. 12.00. L-M-X. 19.20.    |
|                            | L-M-X-J. 22.00. J. 16                        | .35. V. 16.15, 18.50, 21.30. |
|                            | S-I                                          | D. 19.15. S. 21.55. D. 21.50 |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | L-M-X-V-S                                    | -D. 12.30. L-M-X-J. 16.00,   |
|                            | 18.10, 20                                    | .15. V. 15.55, 18.05, 20.10. |
|                            |                                              | S-D. 15.10, 17.20, 19.25     |
| Gru 4. Mi villano favorito | L-M-X-V-S-D. 12.10. L-M-X-J. 15.50,          |                              |
|                            | 17.55, 20.00. V-S-D. 16.10. V. 18.20, 20.30. |                              |
|                            |                                              | S-D. 15.05, 18.15, 20.20     |
| Longlegs                   | L-M-X-V. 15.55, 18.10. L-                    | M-X-V-S-D. 20.20, 22.30.     |
|                            | J. 15.40, 17.50, 19.20. S-D. 15.50, 17.05    |                              |
| Padre no hay más que uno 4 | : Campanas de boda                           | L-M-X-V-S-D. 12.25.          |
|                            | L-M-X-J-S-D. 15.55, 1                        | 8.05, 20.10. L-M-X. 22.25.   |
|                            | J-S-D. 22.30. V.                             | 15.45, 18.00, 20.05, 22.20   |
| Spider-Man: No Way Home    | L-M-X. 16.45. J-S-D. 21.30. V. 19.00         |                              |
| Twisters                   | L-N                                          | M-X-J-S-D. 22.20. V. 21.35   |

#### Ronda

MULTICINES RONDA 952 190 918
C. Lauría, 58 multicines ronda.es

| 10 vidas                             | 16.30, 18.15, D. 12.00                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Deadpool y Lobezno                   | 6.30, 19.00, 21.30. V-S. 00.00. D. 12.00 |
| Del revés 2 (Inside Out 2)           | 16.30, 18.15, 20.00, 22.00. V-S. 00.00.  |
|                                      | D. 12.00                                 |
| Gru 4. Mi villano favorito           | 16.30, 18.15, 20.00. D. 12.00            |
| Padre no hay más que uno 4: Campana: | de boda 16.30, 18.15, 20.00, 22.00.      |
|                                      | V-S. 00.00. D. 12.00                     |
| Tu madre o la mía: Guerra de suegras | 20.00, 22.00. V-S. 00.00                 |
| Twisters                             | 22.00. V-S. 00.00                        |
| Matinales domingos. Madrugadas vie   | rnes y sábados.                          |

#### Coin

| CINE PÍXEL                         | 951 315 033                            |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Carretera Coin-Cártama, Km 1, s/n  | pixeldigitalcinema.com                 |
| 10 vidas                           | 17.35, 19.35. S. 12.00                 |
| Deadpool y Lobezno                 | 17.30, 20.10. X-V-S-D. 22.15           |
| Deadpool y Lobezno                 | (3D) 19.50. X-V-S-D. 22.30             |
| Deadpool y Lobezno                 | V.O.S. S. 12.00                        |
| Del revés 2 (Inside Out 2)         | 17.30, 19.40. X-V-S-D. 21.50. S. 12.00 |
| Del revés 2 (Inside Out 2)         | (3D) 17.45                             |
| Del revés 2 (Inside Out 2)         | V.O.S. S. 12.00                        |
| Gru 4. Mi villano favorito         | 17.30, 19.35. X-V-S-D. 21.40. S. 12.00 |
| Padre no hay más que uno 4: Campan | as de boda 17.35, 19.55.               |
|                                    | X-V-S-D. 21.30. S. 12.00               |
| Spider-Man: No Way Home            | 17.30                                  |
| Strangers: Capítulo 1              | X-V-S-D. 22.50                         |
| Twisters                           | 20.00. X-V-S-D. 22.30                  |
| Twisters                           | V.O.S. S. 12.00                        |

#### Antequera

#### CINES LA VERÓNICA

Cta. de Talavera, s/n

| 10 vidas                                     |                                          | L-X-J-V-S-D. 17.30            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Deadpool y Lobezno                           | L-X-J-V-S-D. 17.15, 19.00. L-J-D. 20.00. |                               |
|                                              |                                          | X-V-S. 20.15, 22.00           |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                   | L-X-J-V-S-E                              | D. 17.30, 20.00. X-V-S. 22.30 |
| Gru 4. Mi villano favorito                   |                                          | L-X-J-V-S-D. 17.30, 20.00     |
| Longlegs                                     | L-X-J                                    | -V-S-D. 20.00. X-V-S. 22.30   |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda |                                          | L-X-J-V-S-D. 17.30, 20.00.    |
|                                              |                                          | X-V-S. 22.30                  |
| Tu madre o la mía: Guerra de suegras         |                                          | L-X-J-V-S-D. 17.30, 20.00.    |
|                                              |                                          | X-V-S. 22.30                  |

cineslaveronica.com

X-V-S. 22.30

| Fuen | gir | ola |
|------|-----|-----|

Cerrado el lunes y el martes.

Twisters

| MULTICINES ALFIL FUENGIROLA | 952 593 587                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| C. Camilo José Cela, 6      | www.cinesalfilfuengirola.com          |
| 10 vidas                    | (Digital) 16.00, 18.00                |
| Deadpool y Lobezno          | (Digital) 16.00, 17.00, 18.45, 19.45, |
|                             | 21.30, 22.30                          |
| Del revés 2 (Inside Out 2)  | (Digital) 16.00, 18.00, 20.10         |
| Fly Me to the Moon          | (Digital) 22.10                       |
| Gru 4. Mi villano favorito  | (Digital) 16.30, 18.30, 20.30, 22.30  |
| Longlegs                    | (Digital) 20.00, 22.15                |

| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | (Digital) 16.00, 18.10, |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------|--|--|
|                                              | 20.20, 22.30            |  |  |

Cerrado el lunes y el martes.

| CINESUR MIRAMAR FUENGIROLA        | 952 198 60                              |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Av. de la Encarnación, s/n        | www.cinesur.com                         |  |  |
| 10 vidas                          | (Digital) 18.00, 20.0                   |  |  |
| 10 vidas                          | V.O.S. (Digital) 16.0                   |  |  |
| Bikeriders. La ley del asfalto    | (Digital) 22.1                          |  |  |
| Deadpool y Lobezno                | (Digital) 16.20, 17.20, 18.00, 19.0     |  |  |
|                                   | 20.00, 20.40, 21.10, 21.40, 22.40, 23.2 |  |  |
| Deadpool y Lobezno                | V.O.S. (Digital) 16.50, 19.30, 22.1     |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)        | (Digital) 18.15, 19.00, 20.15, 22.15    |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)        | V.O.S. (Digital) 16.1                   |  |  |
| Gru 4. Mi villano favorito        | (Digital) 16.00, 17.00, 18.00, 19.0     |  |  |
|                                   | 20.00, 22.0                             |  |  |
| Gru 4. Mi villano favorito        | V.O.S. (Digital) 15.5                   |  |  |
| Longlegs                          | (Digital) 16.00, 20.30, 22.5            |  |  |
| Longlegs                          | V.O.S. (Digital) 18.1                   |  |  |
| Padre no hay más que uno 4: Campa | nas de boda (Digital) 16.00, 17.0       |  |  |
|                                   | 18.10, 19.10, 20.20, 21.20, 22.30, 23.3 |  |  |
| Twisters                          | (Digital) 21.00, 23.3                   |  |  |
| Twisters                          | V.O.S. (Digital) 16.3                   |  |  |
| Matinales, domingos y festivos.   |                                         |  |  |

#### Vélez Málaga

| EL INGENIO CINESUR            | 952 540 571                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Av. del Rey Juan Carlos I, 18 | www.cinesur.com                                 |
| 10 vidas                      | (Digital) L-M-V-S-D. 17.00, 18.45               |
| Deadpool y Lobezno            | (Digital) L-M-V-S-D. 17.20, 18.00               |
|                               | 19.00, 20.00, 20.40, 21.40, 22.40, 23.10        |
| Deadpool y Lobezno            | V.O.S. (Digital) L-M-V-S-D. 19.30               |
| Del revés 2 (Inside Out 2)    | (Digital) L-M-V-S-D. 16.45, 18.45, 20.45, 22.45 |
| Gru 4. Mi villano favorito    | (Digital) L-M-V-S-D. 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 |
| Longlegs                      | (Digital) L-M-V-S-D. 20.30, 22.30               |
| Padre no hay más que uno 4:   | Campanas de boda (Digital) L-M-V-S-D. 16.50     |
|                               | 18.00, 19.00, 20.05, 21.10, 22.15, 23.10        |
| Twisters                      | (Digital) L-M-V-S-D. 17.10, 22.00               |

#### **Teatros**

| TEATRO | ECH | EGARAY |
|--------|-----|--------|

952 224 100

Clic! 22 de septiembre.

Esperando a Godot. 27 de septiembre.

de festivos. Matinales domingo y festivos.

A cuentagotas. 29 de septiembre.

Peneque y Cadabra. 6 de octubre.

#### TEATRO CERVANTES

952 224 109

El gitano por amor. Del 20 al 22 de septiembre.

M.I. Glinka, A. Scriabin, S. Prokôfiev. Del 26 al 27 de septiembre.

Albert Pla and The Surprise Band. 28 de septiembre.

Antoñito Molina. 29 de septiembre.

#### TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

952 429 173

Gypsy. Del 25 de octubre al 1 de diciembre.

### Fracturas familiares y musicales

#### Cine Crítica QUIM CASAS

El director belga Dominique Deruddere despuntó a finales de los 80 con sus dos primeros largos, «Crazy love» y «Espera la primavera, Bandini», ambos basados en novelas de escritores al filo, Charles Bukowski y John Fante, respectivamente. El cineasta fue perdiendo gas y espaciando sus trabajos, solo media docena de filmes desde entonces. «El concurso de piano» es el último de ellos y tiene poco que ver con los que cimentaron su efímero prestigio.

La película se centra en una joven pianista y alterna dos tiempos. En el presente, ingresa con los otros 11 finalistas de un prestigioso concurso de piano en un lugar llamado La Capilla, donde debe prepararse a la vez que aislarse del exterior: portátiles y móviles están prohibidos. En el pasado, el de su infancia, se nos explica la raíz de los traumas del presente, con una madre posesiva y obsesionada en que sea una pianista famosa, y un padre que destroza con un hacha el piano que la madre le ha comprado.

«El concurso de piano» es un filme acomodado sobre un comportamiento complejo. El director utiliza un tono demasiado académico para un relato que demanda algo más de visceralidad que la de los hachazos del progenitor. La música, exquisita, clásica, no siempre compensa el deambular emocional de la protagonista y de quienes la rodean.

Jennifer Rogiers, una pianista virtuosa de 23 años, ha llevado consigo un terrible secreto desde su infancia. Ahora, al participar en el prestigioso concurso Queen Elisabeth, los recuerdos de un trauma infantil vuelven con fuerza, amenazando su concentración y su bienestar emocional.

Conforme avanza la competición, Jennifer debe enfrentarse a su pasado y encontrar la manera de reconciliarse con sus recuerdos para poder alcanzar su máximo potencial. Su lucha interna se convierte en una batalla tanto personal como profesional.

«El concurso de piano»

Dirección: Dominique Deruddere. Guion: Dominique Deruddere. Música: George Van Dam. Fotografía: Sander Vandenbroucke. Intérpretes: Taeke Nicolaï, René Vanderjeugd, Kevin Janssens, Ruth Becquart, Anne Coesens, Abigail Abraham, Tine Reymer, Lydia Indjova, Ina Geerts, Anton Kouzemin, Igor Jurinic, Yuka Hashimoto, Willy Thomas, Oscar Louis Högström... Duración: 93 minutos. Nacionalidad: Bélgica. Año: 2023.

#### **Pasatiempos** J. L. Bango

#### Crucigrama

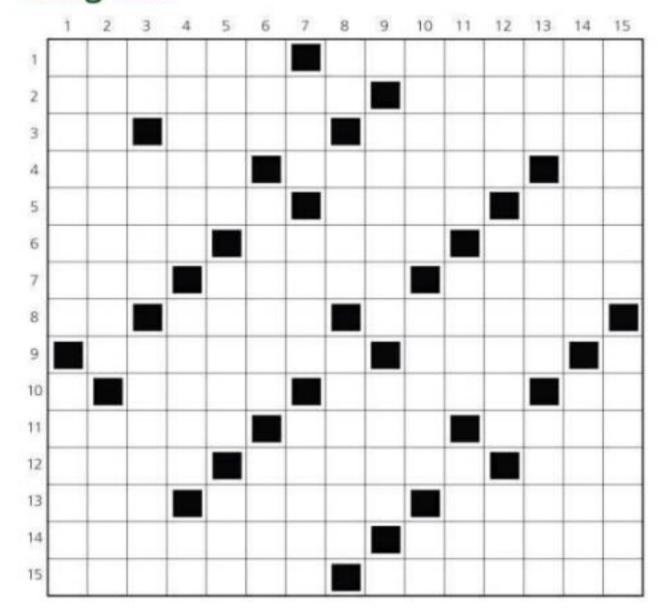

HORIZONTALES.- 1: Costura con que se reúnen los labios de una herida. Agitada, intranquila.-2: Enredo, confusión. Audibles.-3: Símbolo del plomo. Parte del Mediterrâneo entre Grecia y Turquía. Ligero, de poco peso.-4: Mineral en polvo. Electrodos positivos. Abreviatura de señor.-5: Instrumento para recoger hierba. Gansos domésticos. Variante del fonema / i / cuando forma parte de un diptongo.-6: Planta liliácea de cuyas hojas, largas y carnosas, se extrae un jugo resinoso y muy amargo usado en medicina. Cartas del día. Fruto del moral.-7: Donas. Dispositivo óptico de algunas armas de fuego que ayuda a establecer la puntería. Emitir la vaca su voz.-8: Abreviatura de anno domini. Entrega de la pelota entre jugadores de un mismo equipo. Valoró.—9: Turbado, temeroso. Opuesto o contrario. En romanos, quinientos.-10: Letra del plural. Altares. Embarcación de remo muy estrecha. Nota musical.-11: Destapar un recipiente. Viveza, espítiru, energía. Acusadas.-12: Épocas. Ácueo. Carcajea.-13: Piel del rostro. Pleito, litigio judicial. Corta, despreciable, dada con miseria.-14: Monopolizar. Dar un golpe.-15: Hombres que tienen por oficio cortar y coser trajes masculinos. Afectuosa, cariñosa.

VERTICALES.- 1: Apartada, retirada. Manecillas del reloj.-2: Asegurada por un umbral. Mújol, pez.-3: Símbolo del terbio. Los de ahí. Telas de algodón estampadas.-4: Que escuece. Ciudad de Francia. Símbolo del platino.-5: Suplicar. Encallar. Hogar o fogón.-6: Cerveza inglesa ligera. Flojos y descuidados. Gas que constituye la atmósfera terrestre.-7: Alabanza. Plural de consonante. Certificaciones, registros.-8: Negación. Noveno. Cerrar un conducto con algo que lo obstruya.-9: Número neperiano. Privación del juicio o del uso de la razón. Poseedores de algo. Símbolo del amperio.—10: Mordisqueadas, carcomidas. Inútiles, infructuosas o sin efecto. Símbolo del americio.-11: Listos, despiertos. Parte del cuerpo humano que comprende desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Aparición del sol por el horizonte.-12: Ave zancuda venerada en el antiguo Egipto. Sancionar. Percibir el sonido.-13: Onda. Persona que practica yoga. Mamífero insectivoro nocturno con el dorso y los costados cubiertos de agudas púas.-14: Sensorial, sensitivo. Se dice de las prendas muy gastadas por el uso sin llegar a estar rotas.-15: Ensordecer a alguien con ruido o con voces, de suerte que no oiga. Anhelara.

#### Sudoku

|   |   | 4 | 2 | 3 |        |   |
|---|---|---|---|---|--------|---|
| 6 |   |   |   |   |        |   |
|   |   | 7 |   | 2 |        |   |
| 8 | 1 |   |   |   |        | 5 |
|   |   | 3 | 8 |   |        |   |
|   | 2 |   |   | 7 |        |   |
|   |   | 6 | 7 |   |        |   |
| 4 |   |   |   |   | 5      |   |
| 9 | 7 |   |   | 1 | 5<br>3 |   |

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

#### Sopa de letras

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.

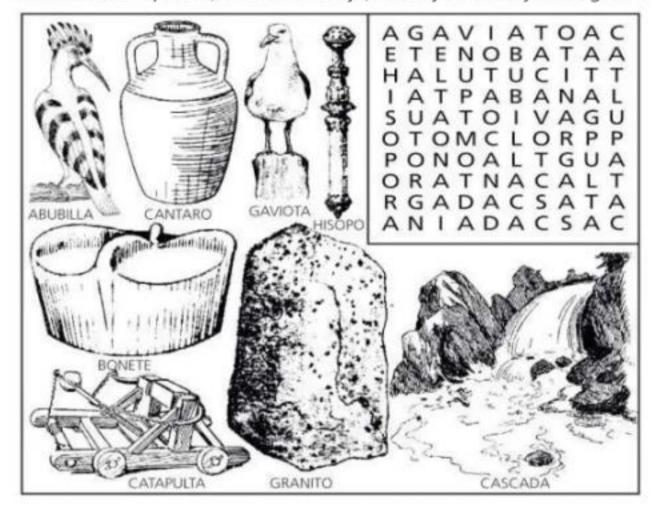

#### **Ajedrez**

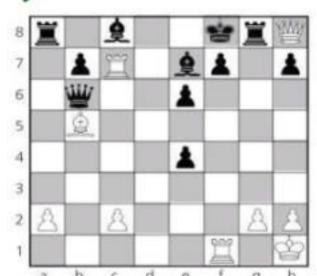

Blancas: Tischbierek. Negras: Vegh. Blancas juegan y ganan.

#### Olafo el vikingo Por Chris Brownie





1-Txe7, Rxe7; 2-Df6+, Rd6; 3-Td1+

DARDACSAC DRNIAND AONOS TOMC DAVIOTAU

SOPA DE LETRAS

9 8 1 5 7 9 4 6 5 9 1 2 8 8 4 4 8 8 \$ 4 8 8 3 1 E 7 4 7 1 5 4 6 2 3 9 8

**SNDOKN** 

Vivos. Mano. Orto.-12: Ibis. Multar. Oir.-13: Ola. Yogui. Erizo.-14: Sensorio. Raidas.-15: Asordar. Deseara. 6: Ale. Omisos. Aire.-7: Loa. Eses. Actas.-8: No. Nono. Ocluir.-9: E. Locura. Amos. A.-10: Roldas. Vanas. Am.-11: Verticales.-1: Separada. Saetas.-2: Umbralada. Breca.-3: Tb. Esos. Zarazas.-4: Urente. Paris. Pt.-5: Rogar. Varar. Lar.-11: Abrir. Alma. Reas.-12: Eras. Acuoso. Rie.-13: Tez. Litis. Roida.-14: Acaparar. Atizar.-15: Sastres. Amorosa. Yod.-6: Aloe. Menús. Mora.-7: Das. Visor. Mugir.-8: AD. Pase. Avaluó.-9: Azaroso. Anti. D.-10: S. Aras. Canoa. Re.-Horizontales.-1: Sutura. Nerviosa.-2: Embrollo. Oibles.-3: Pb. Egeo. Liviano.-4: Arena. Anodos. Sr.-5: Rastro. Ocas.

#### Soluciones pasatiempos

#### La suerte

| ONCE  | 5/8/2024               |
|-------|------------------------|
| 58377 | Serie: 007             |
|       | 6/8/2024               |
| 47543 | Serie: 020             |
|       | 31/7/2024              |
| 20158 | Serie: 005<br>1/8/2024 |
| 54179 | Serie: 013             |
|       | Cuponazo 2/8/2024      |
| 00831 | Serie: <b>053</b>      |
|       | Sueldazo 3/8/2024      |
| 28692 | Serie: 023             |
|       | Sueldazo 4/8/2024      |
| 79943 | Serie: 003             |

Mi día 6/8/2024 3 ABR 2018 Suerte: 8

#### Súper ONCE 6/8/2024

Sorteo 1

07-09-10-20-21-22-24-27-29-30-33-36-40-46-63-65-74-78-79-85 Sorteo 2

01-08-10-12-17-37-44-51-57-61-65-67-68-70-72-75-78-79-80-85

Sorteo 3 03-04-10-11-12-26-28-32-41-42-

43-56-62-63-64-77-78-79-81-83 Sorteo 4

04-06-12-14-18-20-21-22-25-27-28-29-35-44-47-51-54-64-66-78 Sorteo 5

03-05-22-25-27-29-30-43-44-48-50-56-57-66-70-71-72-77-79-85

| 6/8/2024 |
|----------|
| 861      |
| 664      |
| 790      |
| 434      |
| 519      |
|          |

#### Euro Jackpot 6/8/2024

4-9-22-32-35 Soles: 9 y 10

#### Eurodreams 5/8/2024

03-10-13-16-31-38 Sueño: 5

Bonoloto 6/8/2024

06-16-19-20-24-49

C: 14 -R: 1

#### Euromillones 6/8/2024

01-18-27-41-50

El millón: FMZ81323 E: 2 y 12 2/8/2024

05-07-12-33-46

Joker: 3 508 943

El millón: FLL23207 E: 3 y 12

La Primitiva 5/8/2024 11-18-36-41-44-49 C:35 R:4

Joker: 0 091 862 1/8/2024

C:21 R:8 02-10-11-15-34-48 Joker: 8 137 404

3/8/2024 C: 34 R: 1 10-18-25-27-35-42

El Gordo 4/8/2024 21-34-36-41-48 Clave: 8

SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

#### Cuenta atrás para declarar el primer Parque Nacional marino en España



**EL COMENTARIO GONZALO AUPÍ** 

Hace solo unos días se iniciaron los trámites para que, después de los necesarios pasos legales y administrativos, se declare como parque nacional el Mar de las Calmas, en la isla de El Hierro.

Si todo sigue según lo previsto, hablaremos de una propuesta que tendrá como resultado dos hitos de gran relevancia: por una parte, sumar un decimoséptimo espacio a la red de mayor protección natural de nuestro país y, en segundo lugar, el primer parque cuya superficie sea completamente marina.

Este magnífico paraje, que hace las delicias de buceadores y visitantes, posee un ecosistema único, con especies de gran valor natural, como el zifio. Todo ello rodeado de un paisaje volcánico y una vegetación que promueve una biodiversidad muy heterogénea.

Actualmente, el espacio protegido en esta zona es de algo más de setecientas hectáreas, pero el proyecto que contempla la protección de este espacio aumenta notablemente esta cifra, hasta las veinticuatro mil.

Ahora solo queda esperar y, con algo de suerte, pronto podremos celebrar, de la misma forma que hicimos no hace tanto con la incorporación de la Sierra de las Nieves a la red de parques nacionales, que el Mar de las Calmas se sume a una lista de tanto valor para nuestra nación y nuestro planeta.

#### Conmemoraciones

Niágara entre Búffalo (EEUU) y Fort Erie (Canadá).

1979. 22 muertos en un incendio provocado en los

fuera del sistema solar.

#### El tiempo

Fuentes: Ministerio de Medio Ambiente y Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)



Esta imagen de ayer a las 18 horas se genera utilizando información de los canales visibles del satélite METEOSAT perteneciente a la segunda generación de satélites Meteosat (MSG). Por ese motivo, sólo hay información en la zona iluminada por el sol.

#### Previsión para los próximos días

S: soleado, N: nuboso, LL: Iluvioso, NV: nieve, NB: niebla, V: variable, T: tormenta. LL: Posiblidades de lluvia. UV: Indice UV Máximo.

Málaga

Antequera

Archidona

Campillos

Estepona

Marbella

Nerja

Ronda

Tolox

Torrox

Vélez-Málaga

Fuengirola

Benalmádena

## Jueves

Soleado. Lluvia 0%

MáxlMín Prev Lluvia UV

30º 24º S 0% 9

350 210 5 0% 10

350 200 5 0% 10

30° 23° S 0% 9

36º 20º S 0% 10

31º 22º N 096 9

290 230 5 0% 9

30º 23º N 0% 9

30º 23º N 0% 9

350 200 5 0% 10

350 230 5 0% 10

#### Sábado Viernes Soleado. Lluvia 0% Soleado. Lluvia 0%

| ix[/ | Min Pro | ev L | Juvia | UV | Máx1/ | Min Pr | ev | Lluvia | UV |
|------|---------|------|-------|----|-------|--------|----|--------|----|
| 00   | 230     | S    | 096   | 9  | 310   | 240    | S  | 0%     | 9  |
| 60   | 190     | s    | 0%    | 9  | 350   | 210    | 5  | 0%     | 9  |
| 60   | 200     | S    | 0%    | 9  | 370   | 210    | 5  | 0%     | 9  |
| 10   | 220     | S    | 096   | 9  | 310   | 230    | S  | 0%     | 9  |
| 70   | 190     | s    | 0%    | 9  | 340   | 200    | S  | 0%     | 9  |
| 20   | 220     | 5    | 096   | 9  | 330   | 249    | N  | 0%     | 9  |
| 00   | 230     | S    | 0%    | 9  | 300   | 230    | 5  | 0%     | 9  |
| 10   | 240     | S    | 096   | 9  | 330   | 240    | S  | 0%     | 9  |
| 90   | 230     | N    | 0%    | 9  | 300   | 230    | N  | 0%     | 9  |
| 50   | 200     | S    | 0%    | 9  | 340   | 200    | 5  | 0%     | 9  |
| 60   | 220     | s    | 096   | 9  | 350   | 220    | S  | 0%     | 9  |

Santoral

Cayetano, Sixto, Fausto, Justino, Julián y Claudia.

Santa Claudia. Sufrió el martirio hacia el año 300 en Amida (Plafogonia). Otras seis mujeres la acompañaron en el ofrecimiento de su vida. Claudia Procula, según la leyenda, era esposa de Poncio Pilato. A consecuencia de un sueño que había tenido, suplicó a su marido que indultase a Jesucristo.

#### Los astros

#### El Sol La luna Salida Salida 10:10

07:28 Puesta 21:17



Nueva: 3 de septiembre Creciente: 12 de agosto Llena: 19 de agosto Menguante: 26 de agosto

#### **Efemérides**

1645. En Madrid, estando el cielo claro y sereno, el agua que después sobrevino es tan grande que las calles se anegan, con daños.

1805. En Yecla (Murcia) cae una granizada memorable, recogiéndose piedras como copas de sombrero y naranjas, una como un gran témpano de hielo, con grandes daños.

1981. Precipitación de 65,4 l/m2 en forma de lluvia y granizo en Ávila.

1985. Nieva en el Pirineo, alcanzando 20 cm en Candanchú.

Radiación solar

NR= Nivel de radiación: 1-2.

Fuerte; 9-10 Extremo. ENR=

Débil; 3-4 Moderado, 5-6 Alto; 7-8

empezar a enrojecer la piel. FAC=

Tipos de piel: Piel A. Piel blanca,

mente marron. Piel C. Tono mar-

rón, claramente perceptible. Piel

D. Tono marrón intenso o negro.

Nivel de rayos UVB previsto

en Málaga a las 14 horas

Fuerte

Piel C/D

1996. Una fuerte tormenta arrasa el camping Las Nieves en Biescas (Huesca) causando 86 muertos, un niño desaparecido y doscientos heridos. Arrastra piedras enormes.

#### Sabías que...

El sostén de una nube en la

atmósfera. Las nubes, al estar construidas por gotitas de agua que pesan más que el aire que las rodea, deberían de caer y no permanecer flotando en la atmósfera. Si no lo hacen es porque las gotitas no logran vencer la resistencia del aire en su caída. La resistencia atmosférica, es la resistencia que encuentra un objeto en movimiento.

1927. Inauguración del puente de la Paz sobre el río

1944. IBM presenta oficialmente en Harvard el Mark I, primer ordenador electromecánico.

bosques de Lloret de Mar (Girona).

1971. El Apolo 15, lanzado el 26-07, regresa a la tierra.

2000. La Unión Astronómica Internacional (IAU) anuncia el descubrimiento de diez nuevos planetas

## ENERGÍA PARA AÑADIR VIDA A LOS DÍAS

En CUDECA, igual que los girasoles, compartimos nuestra energía con quien más lo necesita cuando se oculta el sol al final de sus vidas.

Súmate al #movimientogirasol

y ayúdanos a financiar 2 equipos de atención médica a domicilio.

Dona en www.movimientogirasol.org



Málaga CF

Miércoles, 7 de agosto de 2024

#### MÁLAGA CF

## El Málaga ya trabaja en Estepona

El equipo blanquiazul, tras ejercitarse por la mañana en las instalaciones de La Rosaleda, puso rumbo al Hotel Atalaya Park, donde ya pudo completar su primera sesión en la tarde de este martes

MANUEL GARCÍA Málaga



El Málaga CF ya se encuentra concentrado en el Hotel Atalaya Park de Estepona. Los de Sergio Pellicer pusieron rumbo a su stage de pretemporada este martes, a mediodía, tras un entrenamiento matinal en las instalaciones de La Rosaleda, y ya por la tarde pisaron por primera vez el verde del complejo hotelero de la provincia malagueña, el que será su cuartel general hasta que el sábado se desplacen hasta La Línea de la Concepción para jugar su último amistoso de pretemporada frente al Córdoba (19.00 horas).

El conjunto blanquiazul vivirá unos días muy intensos de trabajo en la penúltima semana de la pretemporada. Este miércoles se ejercitarán en sesión matinal; el jueves, doble sesión y ya el viernes volverán a entrenarse por la mañana, un día antes de medirse a los blanquiverdes. Esta concentración de pocos días, y cerca de casa, ha sido algo habitual en las últimas temporadas. No es la primera vez que el Hotel Atalaya Park se convierte en el hogar de la plantilla blanquiazul durante unos días.

#### Sesión matinal

Antes de poner rumbo a Estepona, el equipo blanquiazul realizó su segunda sesión de la semana, con pocas novedades en lo que a estado de los lesionados se refiere. Haitam volvió a hacer parte del trabajo con el grupo, mientras que Luismi sigue al margen intentando coger el tono físico para poder involucrarse en los entrenamientos grupales. Ramón, por su parte, sigue su recuperación en solitario.

Andrés Céspedes, Izan Merino, Aarón Ochoa, Antoñito Cordero y Chupete fueron los canteranos que trabajaron un día más con el equipo y que viajaron junto al resto de la plantilla a Estepona.

#### Toma de contacto con el verde del Atalaya Park

El equipo almorzó y descansó unas horas nada más llegar a Estepona y no tardó en volver a calzarse las



El Málaga CF completó su primera sesión de entrenamiento en el Hotel Atalaya Park en la tarde de ayer.



El Málaga partió ayer desde La Rosaleda hacia Estepona a mediodía.

Andrés Caro no viajó con el resto de la plantilla a Estepona para resolver su futuro deportivo

El Málaga CF jugará el sábado su último partido de pretemporada ante el Córdoba

botas para saltar al césped del Atalaya Park. Sobre las 19.00 horas, los de Sergio Pellicer iniciaron la segunda sesión de trabajo del día, con protagonismo para el balón. No hubo novedades en cuanto a la presencia de efectivos con respecto a la mañana.

#### Andrés Caro se queda en tierra

El canterano Andrés Caro no viajó con el resto de la expedición blanquiazul. Caro no cuenta para Sergio Pellicer en el regreso a Segunda División y el club y el jugador han decidido que se quede en Málaga mientras termina de resolver su futuro. En los próximos días habrá noticias sobre su salida definitiva del club.

El que sigue en dinámica de equipo es Juan Hernández, pese a que ya se le ha trasmitido que tampoco se cuenta con él. Las decisiones de Pellicer en los primeros amistosos de la pretemporada lo dejaron más que claro.

Todo deporte 33

#### MÁLAGA CF



Aficionados blanquiazules en las taquillas de La Rosaleda.

## 750 nuevos abonos con lista de espera y sorteo

El club habilitará este jueves 8 de agosto una 'lista de espera' para nuevas altas y realizará un sorteo si la demanda supera la oferta

MANUEL GARCÍA/JOSÉ GARCÍA Málaga

El Málaga CF va a batir su récord histórico de abonados. El club blanquiazul pondrá a la venta unos 750 abonos más y con ellos alcanzará una brutal cifra de 26.550, nunca antes vista en Martiricos. Ante la alta demanda que se espera, la entidad habilitará el jueves 8 de agosto una 'lista de espera' a la que podrá apuntarse todo el que quiera conseguir uno de esos 750 camés. Si no se pueden atender todas las peticiones, se llevará a cabo el viemes un sorteo para determinar los agraciados.

#### Lista de espera y sorteo

El club blanquiazul ha optado por crear una lista de espera para adjudicar los últimos 750 abonos que podrá poner a la venta para este curso 2024/2025. El jueves 8, desde las 10.00 de la mañana hasta las 23.59, todos los aficionados que lo deseen podrán inscribirse en esa lista a través de un enlace que será publicado por el club -acto seguido recibirá un email de confirmación con la solicitud-. Lo lógico es que la demanda supere a la oferta -750 abonos-, por lo que el Málaga CF tiene previsto realizar un sorteo el viernes 9 para adjudicar dichos carnés, que se sumarán a los 25.800 ya confirmados.

«De cara a respetar un porcentaje mínimo de entradas disponibles para cada partido de Liga, el Málaga CF ha decidido establecer el límite de abonados en 26.550. Esta cifra supondrá el récord histórico para el club, y una muestra más de que el malaguismo está más vivo que nunca», dice el club en el comunicado.

#### Nuevas colas en La Rosaleda

La pasión malaguista continúa en los aledaños de La Rosaleda, esta vez con el plazo de cambio de asiento para los abonados del Málaga CF. El club abrió las taquillas para que los socios soliciten otra localidad, lo que ha dejado largas colas de aficionados con imágenes que ya se producen casi de manera

sistemática en un verano que pasará a la historia de la entidad de Martiricos.

Esta opción de cambio de asiento estará disponible tan solo dos días, hasta el miércoles 7 de agosto, pues el club blanquiazul abrirá otro plazo de inscripción para los nuevos socios con las escasísimas localidades que queden todavía disponibles. A las taquillas de Martiricos también se acercaron otros aficionados preguntando, precisamente, por esos cotizados nuevos abonos que saldrán a la palestra mediante una lista de espera este jueves.

El ascenso a Segunda División, y todo lo vivido durante el año en Primera RFEF, fue un punto de inflexión para los aficionados del Málaga CF. La locura de la vuelta al fútbol profesional hizo que la afición se uniese como nunca y ya alcanza la cifra de 25.800 abonados, cifra que se irá hasta los 26.550, récord histórico de la entidad, cuando se asignen los 750 nuevos abonos que saldrán a la venta este jueves.

# Victor: «El grupo ha vuelto a un nivel muy alto»

«Las sensaciones son muy buenas», dijo el lateral antes de partir ayer hacia Estepona

MANUEL GARCÍA Málaga

El Málaga CF pone rumbo a Estepona para una concentración de pretemporada y antes de partir compareció Víctor García en la sala de prensa de La Rosaleda. El lateral izquierdo blanquiazul ve entrenando al equipo a un alto nivel y preparado para afrontar el inicio de competición oficial: «Las sensaciones son muy buenas. Estoy muy contento por cómo entrenamos y competimos».

#### Gol del ascenso

«He visto la jugada millones de veces, cada centro era con intención de llegar a la mejor posición posible. La última acción llega casi a línea de fondo y sé que el área está cargada de compañeros. Pasó lo más bonito».

#### Nuevos fichajes

«Son compañeros maravillosos, hacen por adaptarse lo más rápido posible. El grupo los ha acogido muy bien. Tienen un nivel muy alto. No van a tener problemas. La ciudad es perfecta para que se adapten, para que puedan ayudar lo antes posible».

#### Sensaciones en los amistosos

«El grupo ha vuelto a un nivel muy alto. Las sensaciones son muy buenas, hemos jugado bien los dos partidos. Se nota que el equipo se conoce, estoy muy contento por cómo entrenamos y competimos».

#### Pretemporada corta

«No se puede volver más feliz que lo que había pasado este año. Vuelves con una ilusión inigualable. Le ha pasado a todos los compañeros, se nota en el día a día».

#### Éxito del ascenso

«Vine con la idea clara de devolver al Málaga. Con esta afición, debería estar incluso más alto. Vine con la máxima ilusión y con el objetivo de ascender. No noté ese negativismo. Venía con las ideas claras. Arrancamos muy bien y la afición respondió espectacular. Lo que se creó fue imprescindible para el objetivo. La plantilla está con ilusión».

#### Pocos amistosos

«Me ha sorprendido mucho el nivel del equipo. Se puede pensar que tres amistosos son pocos, el tiempo nos dará o quitará la razón. Entrenamos un nivel muy alto y jugar solo tres amistosos no tienen nada que ver. Tenemos las ideas muy claras. Cero dudas y total convencimiento».

#### Solo un fichaje en defensa

«Tengo confianza ciega en mis compañeros, tanto en los que estamos como en los que se han ido. Estamos con las mismas ganas de ayudar al Málaga y lograr los objetivos».

#### Segunda División

«Ves la lista de los equipos que van a competir y es maravilloso. Muchos equipos que han tocado Primera División. Estadios increíbles. Lo afrontamos con una ilusión enorme».

#### Competencia con Dani Sánchez

«Con Dani me llevo increíble. Es un jugador fantástico a nivel futbolístico y humano. Nos ayudamos dentro y fuera del campo. Es de los mejores compañeros que he tenido en esa posición».

#### Preparación personal

«Sabía que si se conseguía el ascenso, el reto iba a ser mayor. Si quieres estar a la altura, tienes que dar un punto más. He querido dar un paso adelante en las vacaciones y exigirme más a nivel personal. Poco a poco se irá viendo».

#### Lesionados

«Tenía muchas ganas de que volviera Haitam. Lo ha pasado mal, me alegro mucho por él. Tiene mucho talento, que coja el ritmo de competición lo antes posible. Tengo ganas de que Luismi empiece a competir con nosotros, lo vamos a necesitar. Conoce bien la categoría». ■

34 | Todo deporte Miércoles, 7 de agosto de 2024 La Opinión DE MÁLAGA





## PARIS 2024



#### OQO Juegos Olímpicos

Kiko Huesca / Efe



Era una de las opciones más razonables para bañar a España de oro en estos Juegos Olímpicos y así se contó en todas las predicciones. ¿Cómo no considerarlas así? Campeonas del mundo y ganadoras de la Nations League pese a la marejada en la que llevan (como poco) 12 meses sumergidas, armadas por una batería de algunas de las mejores jugadoras del mundo. Pero resultó que no, resultó que estas mujeres, las que componen la selección de fútbol, también

eran mortales, aunque lo hubiésemos olvidado a base de victorias y remontadas. España no será campeona olímpica de fútbol femenino y lo descubrió ayer en Marsella con una sonora bofetada (4-2).

El cántaro lo acabó rompiendo Brasil, ayudada por la fragilidad defensiva y los errores de una España a la que rara vez en este torneo se le vio sobre cimientos sólidos. A excepción, precisamente, de la victoria frente a las brasileñas en la primera fase, las jugadoras de

SERGIO R. VIÑAS **Paris** 



Montse Tomé han avanzado sobre el alambre, del golazo de Alexia para ejecutar a Nigeria en el segundo encuentro al de Irene Paredes para forzar la prórroga y, ulteriormente, los penaltis ante Colombia en cuartos. Ahora deberá batirse con Alemania para llevarse un bronce a casa, lo que supondría

ganar una medalla en la primera participación de la historia. Pese a todo, pas mal, dirían aquí en París.

El pinchazo momentáneo del fútbol femenino, sin embargo, no debería opacar el éxito global de España, hasta ahora, en los deportes de equipo, con el masculino ya clasificado para la final. El waterpolo femenino se clasificó ayer para semifinales con absoluta solvencia ante Canadá y hoy el masculino buscará idéntico objetivo frente a Croacia. También hoy lo

intentarán el balonmano masculino frente a Egipto y el baloncesto femenino contra Bélgica, mientras que el hockey masculino peleará mañana por el bronce.

Todos estos resultados, unidos a la inesperada histórica plata del 3x3 femenino arrojan un balance potencial de ocho medallas en deportes de equipo (empezaron 11) para la delegación española a solo cuatro días de que París baje la persiana olímpica. Pas mal, insistiría un parisino.

Todo deporte | 35 La**Opinión** DE MÁLAGA Miércoles, 7 de agosto de 2024

#### Juegos Olímpicos 👓

Europa Press





#### Skateboarding

La 'skater' de Bermeo, la más joven de la delegación española en París, acaba séptima en la final de 'park' pese a lesionarse.

## Naia Laso se lleva con 15 años un diploma olímpico

SERGIO R. VIÑAS Paris



Lo normal con 15 años es ganar un diploma de cinturón azul de karate, de algún concurso de ciencia en el

instituto o de haber superado el B2 de inglés de la escuela de idiomas. Pero no un diploma olímpico. No, no es normal, por mucho que Naia Laso, la deportista más joven de la delegación española, demostrara ayer que es posible. La skater vizcaína de Bermeo consiguió la séptima posición en la modalidad de park, en el corazón de París, con la Torre Eiffel y el Grand Palais vigilando desde el fondo como espectadores de lujo.

En una disciplina que abraza como ninguna la precocidad adolescente, que se estrenó en Tokio con el oro de una japonesa de 13 años llamada Momiji Nishiya, que ayer coronó en París a la australiana de 14 años Arisa Trew, Laso ha cumplido el sueño que tenía desde que a los 11 años participó en su primera competición.

Desde entonces, con esos calcetines de Baby Yoda que le regaló su madre y que le sirven como amuleto, ha tenido un crecimiento bajo la etiqueta de niña prodigio que ha encontrado su clímax olímpico en París. Naia Laso ni siquiera tiene página en la Wikipedia en español (faltan horas para que suceda), apenas cinco párrafos mal contados en la versión en euskera, pero podrá presumir de que consiguió coronarse como la séptima mejor rider del mundo.

«Oso ondo» («Muy bien» en euskera), le dijo el seleccionador, Alan Goikoetxea, por la mañana, cuando consiguió la clasificación para la final en su segundo intento. Ya fue un éxito para la pupila de Danny León, que hoy buscará la medalla en esta misma modalidad de park, en las que los riders tienen tres intentos de 45 segundos para hacer sus mejores acrobacias en el bowl sin caerse de su monopatín. La mejor puntuación de los tres intentos es la que cuenta para el resultado final.

#### Infiltración para competir

El problema de la matinal fue que Laso sufrió una lesión en la espalda que le iba a condicionar en la final. «Sé que podría haber hecho más, pero en las clasificatorias me ha dado un tirón en la espalda. Me han infiltrado y estaba algo mejor, pero me dolía bastante», decía luego la chica, risueña.

En la final, Laso falló su primera tentativa cuando apenas quedaban siete segundos; apenas duró 11 sobre la tabla en el segundo. En el tercero, dio la sensación de no

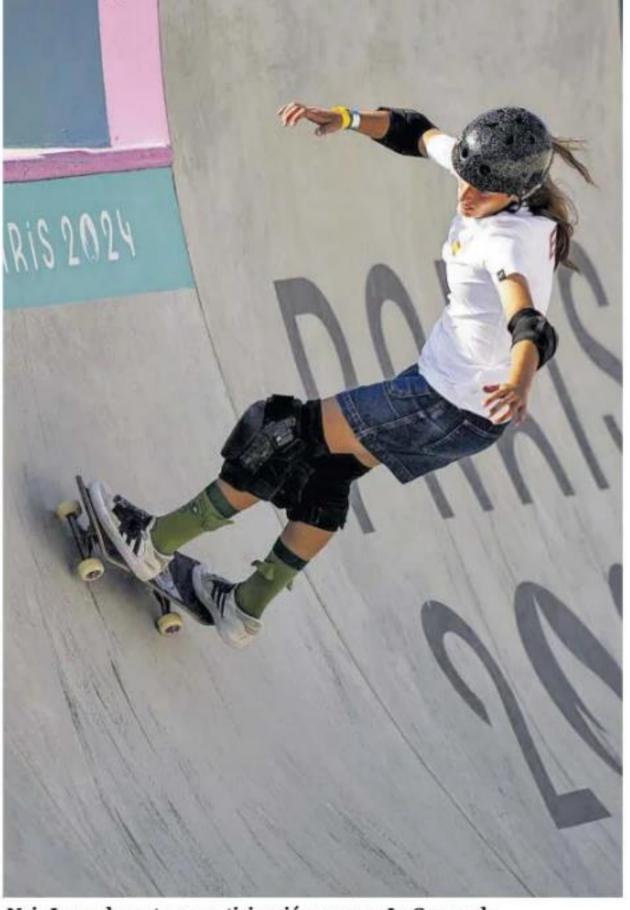

Naia Laso, durante su participación, ayer en La Concorde.

arriesgar demasiado, de querer irse de París con un ejercicio completo, aun cuando no le sirviera para sacar medalla. «He ido a asegurar, a por un puesto, a hacer una ronda para quedarme contenta», confirmó. Al final, lo consiguió con una puntuación de 86,28 que le sirvió para acabar séptima.

«Quise asegurar, hacer una ronda para quedarme contenta», dijo sobre la final

Un gran resultado y más teniendo en cuenta que, en mayo, su preparación sufrió un revés. Durante unos entrenamientos, se rompió la clavícula. Su participación en París no estaba en riesgo. Ser la cuarta del ránking mundial le garantizaba el billete olímpico. Tenía, no obstante, que participar en la serie de clasificación olímpica de Shanghái para validar el pasaporte. Y allí se presentó, con el brazo en cabestrillo, para subir a la tabla y darse una vuelta por el park.

Con esto fue bastante para estar en La Concorde. Las molestias en la zona lumbar no le han ayudado a pelear por la medalla. Pero se va de París con un diploma.

#### Malagueños

#### Ayoub, a por la final olímpica; **Azahara** Muñoz, a por un gran debut

**BEATRIZ TOCÓN** Malaga

Málaga afronta este miércoles un día que puede ser histórico en los Juegos Olímpicos para el deporte local. Ya es histórico ver a malagueños competir en la cita más importante, pero el 7 de agosto es un día marcado en el calendario. Abrirá la jornada Azahara Muñoz, en busca de su particular hazaña en el circuito de golf femenino, aunque el momento culmen llegará a última hora, cuando Ayoub Ghadfa pelee por una final en París.

El marbellí es la última aspiración que tiene el mundo del boxeo español para conseguir un oro. Después del varapalo que supuso el injusto veredicto que recibió Emmanuel Reyes Pla en la semifinal, todos los focos apuntan al malagueño. A partir de las 22.18 horas, una cita con la historia. Ayoub Ghadfa se enfrenta al francés Aboudou Moindze en un combate de semifinales de la categoría +92 kg.

En el otro lado de la moneda está Azahara Muñoz, que iniciará por la mañana su camino por los Juegos de París. Después de ese sabor de boca amargo con el que España echó el cierre el golf masculino y ese quinto puesto de John Rahm, la categoría femenina busca seguir sumando al medallero, aunque va a ser realmente complicado. Su aparición en el circuito comenzará este miércoles a las 11.06 horas.■

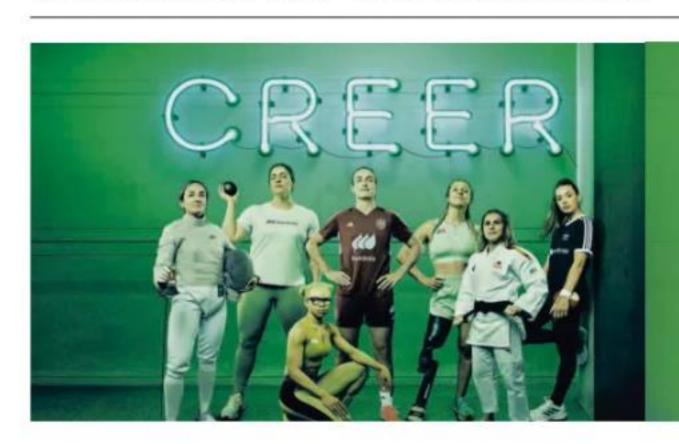

La fuente de energía más poderosa del mundo.





36 Todo deporte

Miércoles, 7 de agosto de 2024 LaOpinión DEMÁLAGA

Attaoui, tras ganar la

plata en el Europeo, el

pasado 9 de junio.

Fabio Frustaci / Efe

Ashley Landis / AP

Hocker celebra su oro,

delante de Kerr, con

Ingebrigtsen al fondo.



#### Nueva estrella del atletismo español

Isidro Solórzano, José Manuel Abascal, Tomás de Teresa y ahora el plusmarquista de 800 metros, que debuta hoy en París. Hace medio lustro que un mediofondista es un referente deportivo en Cantabria.

## La tradición respalda a Mohamed Attaoui

**GERARDO PRIETO** 

PARIS 2024 poder desde Sniac

Isidro Solórzano, apodado el Tigre, llevó al límite su poderosa zancada desde la ceniza de Sniace y el arenal

de Liencres al tartán del legendario Vallehermoso de los setenta, para situarse en el entorno del minuto y 47 segundos en los 800 metros, una proeza hace ahora medio siglo. Tomás De Teresa fue el primer español por debajo de 1.45 en los 800 metros y se trajo la plata del Mundial en pista cubierta de 1991 a su casa en Santoña.

Una década antes, José Manuel Abascal también corría la doble vuelta a la pista, pero como puesta a punto para el 1.500, en el que sacó un bronce en Los Ángeles 1984. El de Alceda lograba la primera primera medalla olímpica del atletismo español en pista, un trabajado metal para el atleta que corría con el tronco ligeramente inclinado hacia delante, como el esforzado pasiego subiendo la braña pindia con el cuévano a la espalda.

#### En Torrelavega desde los 6 años

Sus familiares emigraron en busca de mejor vida a Alemania y al joven José Manuel le tocó un duro internado en Zaragoza. De allí paso a entrenar con Gregorio Rojo en la residencia Blume de Barcelona. Cuarenta años después de aquel bronce que cimentó el prestigio del 1.500 español, Abascal puede que ya tenga sucesor en Cantabria.

Mohamed Attoui se crio en Beni Melal, un valle del Atlas Medio en el centro de Marruecos. Su padre emigró y se asentó en Torrelavega cuando encontró trabajo en la construcción. Pudo traer al Mohamed de apenas 6 años junto a su madre, dos hermanos y una hermana. Un cáncer se lo llevó y de paso el sustento familiar cuando el adolescente Mohamed contaba con 13 años, tan enfadado con el mundo que mandó todo a paseo, incluidos los entrenamientos en la vieja y maltratada pista de Sniace junto a sus hermanos. El club Atletismo Torrelavega y su entrenador, Raúl Gutiérrez, les echaron una mano e hicieron lo posible para que volviera al redil atlético. Su talento natural destacaba tanto que el mayor se puso a trabajar para que su hermano no dejara de

En 2022 obtuvo, por fin, la nacionalidad española y su primer éxito internacional no tardó con una plata en 1.500 en el Europeo sub23 del pasado verano en Finlandia. A punto estuvo a continuación de pasar a la final del Mundial de Budapest en 800 metros. Ahora, con 22 años, acaba de meterse en el top10 de siempre en esa distancia tras su carrerón en Mónaco el 12 de julio, con de 1.42.04, récord de Españo.

Attaoui es ahora el sustento de la familia, tiene un nuevo patrocinador una firma suiza de material deportivo-yentrena en Saint Moritz con el grupo de Thomas Dreissigacker en el que figuran 17 atletas olímpicos. Mohamed, que debuta hoy en París, y Raúl hablan todos los días. «En una carrera táctica tiene muchas posibilidades de aspirar a todo. Es un muchacho sencillo, no tiene ni coche, y va superando su timidez. En la pista es un killer y puede ganar a cualquiera. ¿Sucesor de Abascal? Puede ser. Si que le visualizo en el 1500 de Los Ángeles dentro de cuatro años», dice su

descubridory protector. ■

#### Sorpresa en una enorme final de 1.500

El astro noruego llevó siempre el peso de la carrera y acabó superado como en las tres últimas grandes citas. Hocker (oro), Kerr (plata) y Nuguse (bronce) corrieron en un excepcional tiempo de 3.27 minutos.

## Ingebrigtsen reincide y no gana ni medalla

DAVID RUBIO París Enviado especial



Un mítico anuncio de la Dirección General de Tráfico mostraba a un coche que a toda velocidad chocaba una y otra vez con una enorme roca. El objetivo era llamar la atención sobre los peligros de ir dema-

sobre los peligros de ir demasiado rápido. Jakob Ingebrigtsen nació dos déca-

das después de ese anuncio y evidente-mente nadie le explicó la importancia de no equivocarse haciendo las mismas cosas y por tercera vez seguida el noruego mordió ayer el polvo en una gran final de los 1.500 metros desde que se proclamó campeón olímpico en Tokio.

En los Mundiales de Eugene en 2022 llevó siempre el peso de la carrera y fue superado en la parrilla por el inglés Jake Wightman. El año pasado repitió en Budapest y cedió ante el escocés Josh Kerr. Ayer siguió obcecado en la misma táctica y destrozó su bólido contra tres rocas. Se quedó fuera del podio.

> Ingebrigtsen lanzó la carrera de inicio con 54.82 en el primer 400, frenó en el segundo (1:51.38) y tiró

otra vez con fuerza para escuchar la campaña en torno a 2:33. El problema es que el keniano Cheruiyot había hecho el trabajo sucio a sus rivales y el minigrupo de cabeza seguía con opciones. El escandinavo se hundió en los últimos metros y fue superado por los tres medallistas. En la mejor final de la historia, con los tres medallistas en 3.27, Kerr perdió el oro por 14 centésimas ante el sorprendente estadounidense Cole

Hocker (3:27.65) y el bronce fue pa-

ra su compatriota Yared Nuguse

(3:27.84), compañero de entrena-

mientos del salmantino Mario García. Con 3:28.24, el noruego se llevó una medalla de chocolate amargo, de ese de 90% de cacao.

A sus 23 años, Hocker está viviendo un 2024 de ensueño que inició con una plata en el Mundial bajo techo de Glasgow tras ser quinto en los Juegos de Tokio con tan solo 20 años y séptimo el año pasado en el Mundial de Budapest. Dos medallas en las tres vueltas y tres cuartos a la pista para Estados Unidos, que lleva mucho tiempo trabajando a la perfección pruebas que antes mirabacon catalejo.

El que no falló anoche fue el griego Miltiadis Tentoglou en longitud con un salto de 8,48 para lograr su segundo oro olímpico consecutivo. Desde que se proclamó campeón de Europa con 20 años en Berlín 2018, suma ya dos títulos olímpicos, un oro y una plata mundiales al aire libre, dos oros universales bajo techo y tres continentales al aire libre y en pista cubierta. La plata con 8,36 fue para el jamaicano Wayne Pinnocky el bronce con 8,34 para el italiano Mattia Furlani, un talento de tan solo 19 años.

#### Sánchez-Escribano, brillante

Irene Sánchez-Escribano fue, mientras, la protagonista española en el Stade de France en la final de 3.000 metros obstáculos. Fue 11ª y rebajó su marca siete segundos con 9:10.43 minutos, a un segundo de los 9:09.39 que posee desde 1995 como récord de España la palentina Marta Domínguez, suspendida en su día por dopaje. En otra esperada final, la de 200 metros, la santaluciense Julien Alfred se quedó a un paso del doblete, ya que cedió ante la estadounidense Gabby Thomas, que ganó con 21.83 segundos. La campeona de 100 fue segunda con con 22.08 y la también norteamerican Brittany Brown completó el podio con 22.20.■

#### Juegos Olímpicos





#### **ADRIANA CEREZO**

La taekwondista madrileña busca hoy su segunda medalla olímpica con la máxima ambición tras ganar la plata en Tokio con 17 años. Pura adrenalina, su cuerpo de menos de 49 kilos parece una mera prolongación de su gran sonrisa.

## «Tengo otra oportunidad y no la voy a desaprovechar»

Alba Vigaray

SERGIO R. VIÑAS Paris



#### ¿Porquélemotiva competir?

- Yocompitoporque entreno. Me encanta entrenar y megustaserlamejor en todo lo que

hago. No necesito tener unos Juegos en el horizonte para motivarme y querer ser la mejor. Pero es verdad que a raíz de eso quiero ser la mejor de mi deporte. Y no solamente serlo ahora, sino que se considere que... he marcado un antes y un después, ¿no? Hay ciertas personas que dentro de cada deporte decimos: 'Uf, este personaje ha proyectado algo distinto'. Pues yo quiero ser ese personaje.

#### – ¿Qué está sacrificando con el taekwondo?

 Siempre digo que yo no considero que haga ningún sacrificio. O sea, creo que hago elecciones. Yo las he hecho desde muy pequeña. Por ejemplo, a los 8 años tenía el cumpleaños de un amigo y era a las seis de la tarde, a la misma hora que mi entrenamiento. Mi padre me decía: «¿Dónde quieres ir?». Pues quería ir al entrenamiento, el cumpleaños me daba igual. Ahora es igual.

#### No digamos sacrificios. Digamos renuncias.

- Sí, bueno, ¿a qué he podido re-

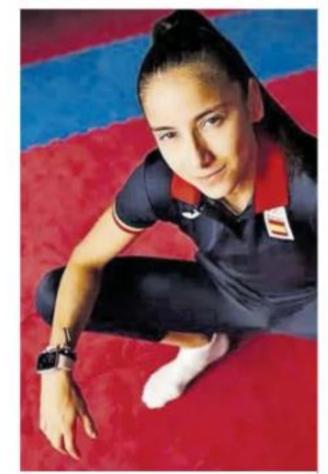

Adriana Cerezo.

nunciar?¿Asalir todos los fines de semana de fiesta? Pero yo con 12 años estaba en Australia, en una concentración de un mes con mis amigos. Al final, también en el entorno, mucha gente se cree que renunciamos a la vida social. Y es verdad que a lo mejor sí renunciamos a la vida social que todo el mundo concibe. Pero yo cuando entreno estoy con mifamilia. Y si gano el oro olímpico, con los que saldré a celebrarlo es con ellos, con los que estoy en concentraciones todos los días, que son mis amigos además de compañeros.

- Hay otros deportes en los que te puedes permitir un día malo... Pero en el taekwondo se lo juegan todo

#### en un día. ¿Le genera ansiedad?

 — El día del campeonato siempre tienes esa adrenalina te va a dar un push. Eso nunca me ha preocupado. Pero sí me ha preocupado el hecho de decir «estaré bien, estaré mal, los nervios...». Hasta que me di cuenta de que tenía que entrenar para que mi peor día sea mejor que el mejor del resto. Para estar preparado tienes que conseguir que el margen entre tu día malo y tu día bueno sea muy pequeño. Y confiar. Puedes estar en tu peor momento y a lo mejor no estás rápida, o no estás fuerte, pero sí estásmáságil, máshábil omáscalmada, puedes ganar.

#### – ¿Cuánto le duró la sensación de haber ganado una plata en Tokio pero haber perdido un oro?

Todavía la tengo.

−¿Si?

- Sí, aún la tengo, pero tampoco con mucha pena. Bueno, a veces cuando me quedo mucho tiempo pensándolo, sí. Mira, yo trabajo todos los días para ser campeona olímpica en París, para ir a Los Ángeles y volver a serlo, para después ir a Australia... Pero al mismo tiempo, sé que mañana me puedo torcer un tobillo o que ya no me apetezca hacer taekwondo. Ahora tengo otra oportunidad, que es París, pero después de Tokio no sabía lo que iba a pasar. Esa oportunidad ya nunca va a volver, ¿sabes? Ahora tengo otra y no la voy a desaprovechar.■

#### La agenda de la jornada

#### **ATLETISMO**

María Pérez-Alvaro Marin/ Miguel A. López-Cristina Montesinos

7.30h. Marcha equipo mixto. Fi-

Yulenmis Aguilar

11.50h. Jabalina. Clasificación Adrián Ben

12.11h. 800 metros.Ronda 1

Elvin Josué Canales 12.19h. 800 metros. Ronda 1

Mohamed Attaoui

12.35h. 800 metros. Ronda 1 Esther Guerrero

12.45h. 1.500 metros. Repesca Agueda Marqués

12.57h. 1.500 metros. Repesca

**Quique Llopis** 19.05h. 110 vallas. Semifinal

Jordan Díaz 19.15h. Triple salto. Clasificación

Asier Martinez

19.21h. 110 vallas. Semifinal Daniel Arce

21,43h, 3,000 obstáculos, Final

#### **BALONMANO**

España-Egipto (H)

9.30. Cuartos de final

#### **PIRAGÜISMO**

Estefanía Fernández

9.40h, K1 500 m, Eliminatorias

Begoña Lazcano

10.10h. K1 500 m. Eliminatorias

Francisco Cubelos

10.50h, K1 1.000 m. Eliminatorias Adrián del Río

11.10h. K1 1.000 m. Eliminatorias

Pablo Crespo

11.50h. C1 1.000 m. Eliminatorias

#### **ESCALADA**

Alberto Ginés

10.00 h. Semifinal Dificultad

**Leslie Romero** 

12.35h. Velocidad. Cuartos de final

#### GOLF

Azahara Muñoz y Carlota Ciganda

10.22h, Ronda 1

#### **TAEKWONDO**

Adriana Cerezo

11.11h. -49kg. Preliminares

#### SKATEBOARDING

Daniel León 12.30h, Park, Eliminatoria 1

#### WATERPOLO

España-Croacia (H)

14.00h, Cuartos de final

#### **BALONCESTO**

España-Bélgica (M)

14.30h. Cuartos de final

#### SALTOS

Valeria A. Antolino

15.00h. Trampolín 3 metros

#### **VOLEY PLAYA**

Tania Moreno-Daniela Álvarez / Melissa-Brandie (Can)

17.00h. Cuartos de final

Pablo Herrera-Adrián Gavira / Mol-Sorum (Nor)

17.00h. Cuartos de final

#### NATACIÓN ARTÍSTICA

Equipo España

19.30h, Final, Rutina acrobática

#### **BOXEO**

8. Italia

P. Bajos

10. Alemania

26. España

8

Ayoub Ghadfa

22.18h. +92kg, Semifinal

#### El medallero 23 EEUU 2 China 58 Australia 35 16 19 48 Francia 13 18 5. G. Bretaña 12 45 7 26 Corea S. 11 11 28 Japón 11

7

5

26

17

9

La fuente de energía más poderosa del mundo.





38 | Todo deporte Miércoles, 7 de agosto de 2024 LaOpinión DE MÁLAGA

### Juegos Olímpicos

#### **UNAI AGUIRRE**

Cree el portero de la selección española de waterpolo que no ha habido una generación como esta desde la que ganó el oro olímpico en Atlanta 96. Hoy se enfrenta a Croacia (14.00h) para seguir soñando.

## «He llorado mucho en mi habitación, pero nunca en la piscina»





Unai Aguirre (Barcelona, 2002) es un volcán en la piscina. Grita. Anima. Se desespera. Celebra. Agita el agua. Y para. Muchísimo. Pe-

ro también falla. Es la vida. Por eso, al periodista le sorprende la calma con la que afronta una charla que el portero de la selección española de waterpolo admite poco habitual. Tiene la oportunidad de hablar sobre sus alegrías (jugará hoy los cuartos de final ante Croacia), pero también sobre los miedos que le acechan. Sobre lo que le supone sentirse bien. Pero también aceptarse cuando está mal.

#### — ¿Usted se lleva los errores a casa? ¿Es de pensar?

- Hombre, si no eres de pensar, no me jodas. Hay que intentar llevarlo bien, pero si tú haces la vista gorda a tus errores o a tus malos momentos, nunca vas a jugar como quieres.

#### Cuando está jugando un partido, ¿hay miedo?

Sí, claro. Sí, sí.

#### — ¿Aqué?

 Al error, a fallar. Todo el mundo tiene miedo al fallo. El miedo es lo que nos mueve.

#### — ¿Yaladerrota?

 A la derrota es antes del partido. Durante, no. Pero sí, la derrota es dura. Hay que aceptarla, pero es dura. No nos gusta perder.

#### — ¿Cómo ve la cultura del éxito? Si no ganas siempre, fracasas.

— Esto pasa mucho en España. Hay

otros países que no tienen esta mentalidad, pero en España, por desgracia, sí. Es como lo que le pasó a la marchadora Laura García-Caro en el Europeo. Quedó cuarta porque se equivocó y se le echaron encima. Nadie vio que había quedado cuarta de Europa. En otras culturas, como en Estados Unidos, es diferente. Buscan siempre superarsey, aunque pierdan, están orgullosos de la derrota. Pero en España, no. En España ya sabemos dónde estamos. Pasa en el fútbol, en el waterpolo... En todos los deportes.

#### No se permite el error.

 No, te obligan a ganar. Y si no ganas, has jugado mal. Yo he visto titulares que dicen: «España no ha jugado bien». Y habíamos quedado terceros del mundo. Y dices, hostia puta. Llevas desde 2009 sin quedar tercero del mundo, y acabas dos veces tercero y nos vas a decir algo.

#### — ¿No le genera frustración?

 No, porque tú ya aceptas lo que es. Los españoles somos así. Yo también exijo al Madrid ganar. Si no gana el Madrid, me enfado.

#### – ¿Esa presión no es una mochila emocional? ¿Hay quien está esperando a que vaya mal?

- Sinceramente, eso me da igual. A mí me la trae al pairo lo que piensen de mí. Y lo demuestro cada día.

#### — ¿No mira redes sociales?

 No... De hecho, me hacen gracia. Estamos detrás del cristal. La gente que me conoce sabe cómo soy. Soy una persona tranquila en la calle. Y luego en el agua, pues soy como soy. Me transformo. Pero ya está, porque es mi trabajo y me sale ser así. Soy una persona muy competitiva. Y el que ha podido decir algo, ha podido sentarle mal, pues perfecto. Pero



#### **Apuntes**

#### Triunfo del femenino

La selección española femenina de waterpolo arrolló ayer a Canadá (8-18) en los cuartos de final gracias a un partido muy coral en el que Elena Ruiz marcó cuatro de los goles.

España se enfrenta mañana en semifinales a Países Bajos, que ayer ganó su partido de cuartos frente a una correosa Italia (11-8).

Países Bajos ha sido los últimos años una de las bestias negras de España. Fue su verdugo en la final del Mundial de Fukuoka de 2023 y también en la última final del Europeo de Eindhoven.

realmente a mí me la trae al pairo.

#### Dice que se transforma en la piscina. Hace muchos gestos, grita. ¿Es una manera de liberarse?

- Usted lo ha dicho. Es una manera de liberarme. Llego a niveles de adrenalina y a niveles mentales de nervios, de tensión, tan altos... Estoy intentando regularlo. Pero esa esencia no la voy a cambiar nunca.

#### — ¿Y es necesario regular eso?

 Es necesario. Sí, creo que sí. No porque sea malo, sino porque si te va todo bien en el partido, es la hostia. Entras en una atmósfera de fluidez increible, pero como no te salga bien, esa adrenalina que llevas tan alta cae en picado. Está bien encontrar el término medio. Y creo que estoy empezando. Pero esa esencia de celebrar las paradas, de gritar... Soy yo.

#### ¿Le ha traído algún problema con rivales?

 No, ellos lo entienden. Nunca, nunca, nunca. Con gente de fuera sí, pero los rivales lo entienden.

#### Tiene picos de alegría muy grandes, pero luego puede llegar el

pico hacia abajo. ¿Es de llorar?

Marc Asensio Clupés

- Mucho, sí. He llorado, pero en la piscina, nunca. He llorado fuera. En mi habitación. Después de perder, lloras. Es normal. Lloras de frustración. Llorar es bueno, sentirlo. Sentir que estás mal, y sentir que las cosas no te están yendo bien, es bueno. Igual que sentir cuando van bien. Me gusta. Soy feliz cuando entiendo que estoy mal. Digo: 'Mira, estoy mal ahora, no pasa nada'.

#### A veces parece que no se permite a la gente estar mal.

 Porque al final, aunque estés triste y no te apetezca entrenar, tienes que entrenar. Es la diferencia entre el mejor y el del montón. El mejor, cuando no le apetece entrenar, entrena. Cuando no le apetece ser crítico consigo mismo y decir, hostia, ¿qué puedo mejorar? El que lo hace llega a ser el mejor.

#### Está siempre la exigencia de estar siempre entrenando, jugando.

 Esto te lo exiges tú mismo. Tengo que cuidarme con la alimentación, con el descanso, dormir 30 minutos de siesta, aunque no me apetezca. Si no, no vas a llegar nunca, es así. Ahora que ya soy más mayor, voy aprendiendo más. Sé separar mucho el deporte de mi vida. Los malos momentos del deporte no se reflejan en los malos momentos de mi vida. Si no, no vives.

#### España solo ha ganado un oro, en Atlanta-96. No sé si eso puede convertirse en una obsesión.

 Desde aquella, esta es la mejor generación que ha habido. Que ganemos o no, dependerá de nosotros, pero hay muchos más factores. Son unos Juegos. Si preguntas a los ocho mejores quién es el favorito, le dirán que España. Que ganemos o no, es otra cosa. Pero jugar con el cartel de favorito no es fácil. Tú sabes que esta generación es difícil que se repita. Pero no se acaba el mundo si no eres oro olímpico. Puedes ser el mejor equipo y no ser campeón. ¡Que esto ha pasado!

#### – ¿No tiene alguna vez la tentación de apartarse de los pelotazos?

 Sí, sobre todo en entrenamientos. En lanzamientos de calentamiento, cuando te viene uno así cerquita... Pero en los partidos hay que poner la cabeza, porque si no...

#### — ¿Y en la vida, qué le da miedo?

- A morirme, ¿no? Morirse le da miedo a todo el mundo. Si no, aquí tenemos un problema.

#### Su personalidad es especial.

- Sí, la gente se sorprende cuando habla conmigo y dice: 'Hostia, pero si eres tranquilo'. ■

Todo deporte 39

#### **UNICAJA**

## Ibon Navarro y Tyson Pérez, parte II

El técnico cajista y el hispanodominicano se reencuentran en el Unicaja después de coincidir en el MoraBanc Andorra, donde lograron grandes éxitos como aquella semifinal de Copa en el Carpena

BEATRIZ TOCÓN Málaga

Tyson Pérez es el jugador sobre el que van a recaer todos los focos en este principio de temporada del Unicaja. Ocurrió también el pasado año con Kameron Taylor, al ser la única cara nueva de un proyecto ya consolidado y ganador, y, por el momento, a falta de una última incorporación que cierre el grupo de 13 jugadores, va camino de volver a suceder con el único estreno que tiene asegurado la plantilla 2024/25 para afrontar todas las competiciones.

Eso sí, hay alguien que conoce a la perfección al número o del próximo curso: Ibon Navarro. El técnico vitoriano y el jugador hispanodominicano vuelven a cruzar
sus trayectorias a partir de este
mes de agosto, con el objetivo de
seguir dando pasos adelante en sus
respectivas carreras, después de
haber coincidido en el MoraBanc
Andorra durante varios años. Quizás, menos tiempo del que hubiesen deseado por las lesiones del
ala-pívot.

Juntos participaron de aquel éxito que supuso para el conjunto de El Principado llegar a una semifinal de la Copa del Rey. Aquel día de 2020, en uno de esos últimos encuentros que se celebraron con público antes de la pandemia, el Unicaja se presentó como el escollo de ambos con una victoria



Ibon Navarro y Tyson Pérez ya coincidieron en el MoraBanc Andorra.

aplastante (92-59). Aunque también protagonizaron grandes etapas en Liga Endesa.

A partir de ahí, los dos han evolucionado... y de manera muy notoria. Se reencuentran en el Unicaja, pero muy poco queda de lo que fueron antes en su etapa en Andorra. Ibon Navarro ha devuelto la ilusión y los títulos a la ciudad de Málaga, siendo uno de los mejores entrenadores nacionales, mientras que Tyson Pérez se ha asentado con muy números muy ilusionantes -10.9 puntos y 6.5 rebotes el último año- en un escalón superior de la ACB con la única incógnita de su físico.

#### Encontrarle un sitio en la zona

Ahora el reto es otro. Cuando un proyecto está tan consolidado como el Unicaja y se ha perpetrado en lo más alto con movimientos mínimos, siempre parece difícil reajustar los roles para dar paso a figuras nuevas. Sin embargo, este año se presenta más que necesario con la salida de Augusto Lima y la retirada de Will Thomas, pero Tyson Pérez no tiene nada que ver con ninguno de los dos.

#### Tyson Pérez será parte de un trío muy potente en el '4' con Dylan Osetkowski y Melvin Ejim

Con la capacidad de ayudar de forma puntual en el '3', el hispanodominicano llega para completar un trío muy potente en el puesto de ala-pívot con Melvin Ejim y Dylan Osetkowski. Hambre, intensidad, garra, lucha en el rebote... Ibon Navarro volverá a sacar la mejor versión de su nuevo '4', también como otra baza en los puestos de cupo, para fortalecer la pintura cajista.

A partir del 17 de agosto, se reencontrarán en la pista, ahora como cajistas. Será una buena noticia si ambos continúan con los éxitos en sus carreras, esta vez como parte del Unicaja.

#### Melvin Ejim y Canadá se quedan sin medalla olímpica en París

Melvin Ejim y Canadá se vuelven de los Juegos Olímpicos mucho antes de lo esperado. Al menos según lo visto en la fase de grupos porque después de pasar a los cuartos de final sin conocer la derrota y después de que Francia sufriera para certificar el pase en 'sus' Juegos a las eliminatorias, es la vigente anfitriona la que jugará la semifinal tras derrotar con suficiencia (82-73) a la selección del jugador del Unicaja.

El seleccionador Jordi Fernández tan solo ha contado 22 segundos con el cajista: 16 ante España y 6 contra Francia. Al menos, volverá antes para estar en la pretemporada malagueña. ■

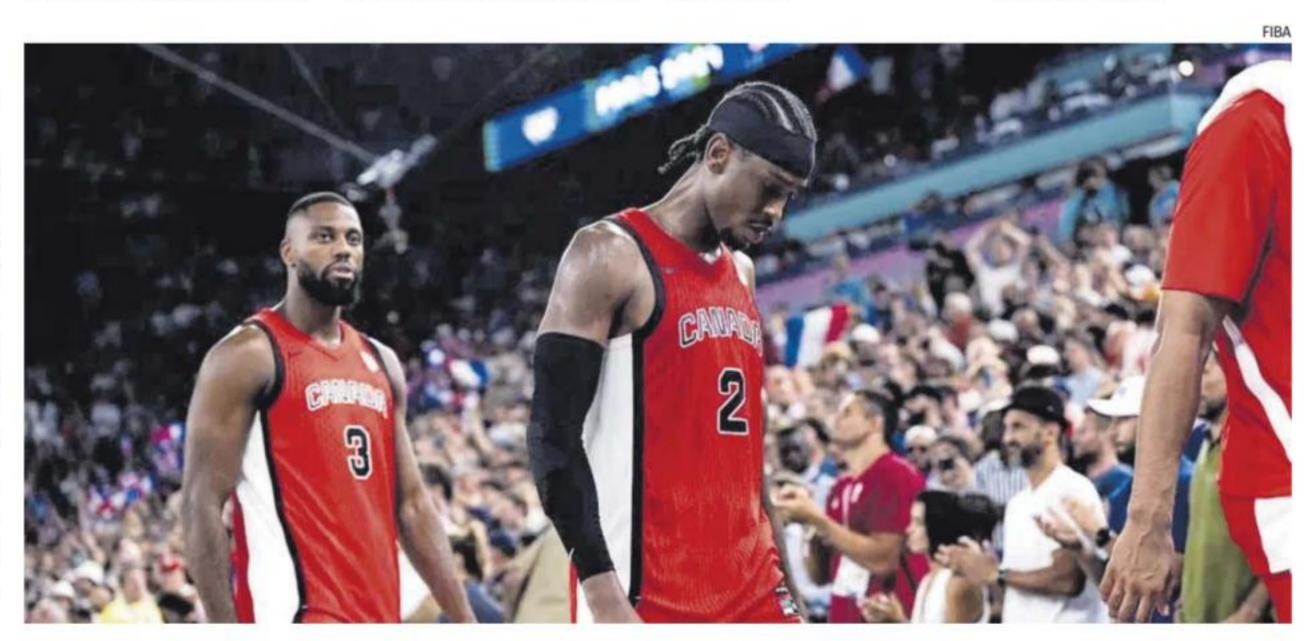

## La Opinión DE MÁLAGA

Alexander Lacazette se ha convertido en el capitán, el padre, el guía y el referente de la selección de Francia olímpica que el viernes desafiará a España en busca de su primer oro en 40 años, para que el fútbol no se quede atrás en el rosario de medallas que el país está consiguiendo en París 2024.

Los hombres de **Thierry Henry** comenzaron timoratos su participación olímpica, desanimados por una convocatoria sin grandes estrellas, en la que solo destacaba la presencia del veterano jugador del Lyon, el único de renombre.

Las especulaciones sobre la posible participación de **Kylian Mbappé** fagocitaron todo el debate, pero escondieron que el Real Madrid no fue el único que cerró la puerta olímpica a sus jugadores. Pocos clubes, ni siquiera los franceses, dieron luz verde a sus futbolistas para defender los colores de Francia en los Juegos de París.

Con esos mimbres, Henry conformó un grupo joven y aguerrido, al que puso una guinda de calidad en el ataque, la presencia de un Lacazette que a sus 33 años, con los Juegos, quiso tomarse la revancha de su fracasada carrera internacional.

El exjugador del Arsenal vio cómo su nombre desaparecía de las convocatorias de **Didier Deschamps** a finales de 2017. Tras un amistoso contra Alemania para cerrar aquella temporada en el que fue titular y marcó los dos goles de su equipo (2–2), su nombre no volvió a sonar en los anuncios del seleccionador.

Una ausencia que no dejó de sorprender, porque el jugador completaba buenas temporadas en el Arsenal, pero el técnico de los 'bleus' siempre se escudaba en la excesiva competencia en la delantera francesa para justificarse.

#### La revancha de Lacazette

PUNTO FINAL LUIS MIGUEL PASCUAL

Antes de fichar por el Arsenal, Lacazette era elegido mejor jugador de la liga francesa y máximo goleador, pero no un habitual de Deschamps, una decisión que su entorno llegó a atribuir a motivos extradeportivos.

Por aquel entonces, el delantero rechazó integrar la cartera de clientes del agente del entrenador y algunos vieron en esa decisión el motivo de su no convocatoria.

Lacazette quiere ahora dejar ese episodio atrás y centrarse en la conquista del oro olímpico con el que pretende adornar un palmarés en el figuran una Copa de Francia, una Copa de Inglaterra, una Supercopa de Francia, una Community Shield y la final de la Liga Europa de 2019.

Una sala de trofeos en la que el oro olímpico puede brillar con luz propia y reconciliarle con un país que ha visto su carrera pasar de largo y que solo en Lyon, donde está dejando una huella profunda, es reconocido.

Por ello se ha implicado a tope en el grupo francés, que el seleccionador olímpico ha bautizado como 'los locos' y en el que su experiencia y calidad están siendo reconocidas.

«Es nuestro líder, cuando habla, todos le escuchamos, está ejerciendo de hermano mayor», afirma **Soungoutou Magassa**.

Apodado dentro del grupo 'el general', Lacazette se ha convertido también en el mejor aliado de Henry para trasmitir a un vestuario joven y sin gran experiencia al alto nivel los secretos de jugar una competición de élite.

«Sabe cuando hay que arremangarse y cuando hay que mantener la calma», afirma el seleccionador.

Fue clave en el cambio de actitud del equipo contra Egipto, que se adelantó en el marcador, pero no logró que Francia hincara la rodilla. La reacción de 'los locos' de Henry les llevó a una final que permite soñar a todo un país. ■

#### La Prórroga

## La Liga Provincial de Jábegas desembarca en Torre del Mar

La Playa de El Faro de la localidad malagueña será el escenario este sábado 10 de agosto, a partir de las 16.30 horas, de este Gran Premio puntuable

LA OPINIÓN Málaga

La XII Liga Provincial de Jábegas Copa Pepe Almoguera llega este sábado a la playa torreña del Faro para celebrar una de sus regatas puntuables, el Gran Premio de Torre del
Mar. Así lo anunciaron el teniente
de alcalde de Torre del Mar, Jesús
Pérez Atencia; la concejala de Deportes, Rocío Ruiz; el presidente del
Club de Remo Faro de Torre del
Mar, Expedito Cruz; y el vicepresidente del club, Antonio Cruz.

«Presentamos el Gran Premio de Torre del Mar, etapa puntuable de la Liga Provincial de Jábegas que acoge nuestro pueblo. Será este sábado 10 de agosto, a partir de las 16.30 horas en la playa del Faro, situada frente al que era el camping de Torre del Mar», señaló Pérez Atencia.

También quiso destacar la trayectoria del club de Remo Faro de Torre del Mar: «A día de hoy, son un referente en este deporte y un orgullo para todo el municipio. Os deseamos mucha suerte para esta regata y os animamos a seguir, porque el resultado de lo que hoy vemos es el esfuerzo y la constan-

TORRE DE MAR
TENNIS DE MISSION

Presentación del Gran Premio de Torre del Mar de la Liga Provincial de Jábegas.

cia de muchos años».

«Desde la Tenencia de Alcaldía siempre hemos apostado por el deporte del remo, muy vinculado con la tradición marinera de nuestro pueblo y con unas embarcaciones tan características de la costa malagueña», indicó el edil torreño. Por último, Atencia invitó a todos los vecinos y visitantes a vivir este gran evento que acoge el litoral.

Por su parte, Rocío Ruiz dio a conocer datos de la prueba: «Será una competición tradicional que esta temporada ha contado con 13 regatas distribuidas a lo largo del todo el verano en muchas playas del litoral de la provincia de Málaga y que este sábado disputará la última en la Playa del Faro de Torre del Mar. Se espera la participación de más de una docena de embarcaciones, con la asistencia de más de 300 personas entre remeros, jueces y colaboradores».

«La Liga Provincial de Jábegas sigue creciendo y consolidándose como una competición imprescindible en el calendario deportivo del verano en la provincia, siendo el GP de Torre del Mar una fecha importantísima dentro del mismo. Desde la concejalía de Deportes vamos a seguir mostrando nuestro apoyo firme tanto a este evento como al Club de Remo Faro de Torre del Mar, con el que se colaborará en más actividades próximamente», añadió.

«Nuestra apuesta por ellos es firme y tendrá continuidad en el tiempo, como así he podido confirmar con los miembros del club en una reunión que hemos mantenido recientemente. Dos aspectos importantes de esta competición: la incorporación de la juventud y el papel tan importante que juega en ella la mujer, no en vano, la presencia femenina se eleva ya al 55% del total, lo que ha dado pie a la creación de la categoría Juvenil Femenina como novedad en esta edición, lo que sin duda garantiza el futuro de esta actividad tan única y tan nuestra», explicó Ruiz.

El presidente del Club de Remo Faro de Torre del Mar, Expedito Cruz, se ha mostrado muy satisfecho por los resultados que están consiguiendo los equipos del club torreño: «Esta temporada tenemos la posibilidad de ganar en dos categorías. En veteranos, sumamos cinco puntos de ventaja y casi tenemos el título conseguido».

Cruz ha querido destacar el trabajo que se está realizando con la cantera: «También podemos ser campeones en juvenil femenino, siendo este año la primera vez que se disputa esta categoría; y si hablamos de podio, tenemos opciones de conseguirlo en cadete y juveniles, lo que demuestra el trabajo de estos años atrás que está realizando el club con los jóvenes».